



Jude Bellingham controla la pelota en el rondo efectuado ayer en Valdebebas, con el resto de la plantilla mirándole, incluido Courtois, que regresó tras su última lesión.

#### LUIS NIETO LA PREVIA

s difícil encontrar entre los 256 Clásicos de la historia alguno en que Madrid y Barça, vasos comunicantes, hayan llegado en circunstancias similares, pero también es difícil situar alguno con tal desproporción aritmética y anímica. El equipo de Ancelotti duerme feliz sobre un mullido colchón de ocho puntos y la clasificación para las semifinales de Champions tras un asedio regado con champán en Mánchester. Al Barça, en cambio, le molesta todo: la clasificación, la caducidad en el banquillo, el mal rollo en el vestuario, los arbitrajes, la tesorería, el exilio a Montjuïc y el enésimo disgusto europeo. Introducidos los registros en una base de datos, estaríamos ante un alirón virtual del Madrid. Pero los Clásicos son. a menudo, salmones nadando contra la corriente. El equipo blanco ya bautizó una Liga (la de 2006-2007, con Capello) como la del Clavo Ardiendo y el Barça

# Iron Virtua o clavo ardiendo

Todo, desde la puntería hasta la firmeza defensiva, pasando por el estado anímico, está a favor del Madrid menos la imprevisibilidad de un Clásico que sentenciará o abrirá de nuevo LaLiga

espera tener también la suya.

Salvo el día menos de descanso y la paliza física en el Etihad, todo sopla a favor del Madrid, que ha ido sorteando los

contratiempos de la temporada mejor que el Barça. A pesar de las tres lesiones de cruzado. su banquillo ha sabido parchear bien las bajas. Empezando por

la de Courtois. Lunin era un suplente bajo sospecha, hasta el punto de que cuando se lesionó el belga el club buscó fuera un titular (Kepa). El ucraniano

acabó dándole la vuelta a la situación. En 19 partidos de Liga ha encajado sólo 11 goles y al encuentro llega envuelto en un manto heroico tras su actuación en Mánchester. Al Barca, en cambio, la baja de Ter Stegen le abrió un butrón. Iñaki Peña encajó 32 tantos en 17 encuentros, a una media de casi dos por choque cuando el alemán, aun lejos de su mejor momento, no llega ni a uno. Lo mismo sirve para el resto de bajas: Rüdiger ha acabado siendo el mejor defensa del Madrid y





Tchouameni y Nacho han estado de notable como centrales. Al otro lado, el Barça no ha encontrado remedio para suplir a Gavi, erigido en líder emocional de la plantilla. Hasta que se lesionó, el Barça solo había perdido dos partidos. La otra gran referencia, Pedri, ha estado 19 partidos fuera por lesión.

En el capítulo de refuerzos, Bellingham, 20 goles y 10 asistencias, ha sido un remolcador para el Madrid, especialmente hasta diciembre. Él y Vinicius han participado en el 52% de los tantos del equipo. Y entre Brahim y Joselu, llegados para el banquillo, suman ya 22 dianas. En el Barça, Oriol Romeu,

relevo de Busquets, ha acabado en jugador testimonial. Desde el 3-5 ante el Villarreal sólo fue titular en Cádiz, en un once casi íntegramente suplente. Gündogan, en cambio, lo ha jugado todo y Cancelo, con altibajos, ha cumplido. Pero João Félix ha ofrecido la misma intermitencia

que en el Atlético, lñigo Martínez se ha visto lastrado por las lesiones y Vitor Roque ha resultado insignificante.

De hecho, al Barça le han sostenido dos canteranos de 16 años y 17 años, Lamine Yamal y Cubarsí, y un gran Raphinha en las últimas semanas, autor de cuatro goles en 22 días.

La derrota ante el PSG ha sacado a flote también divergencias en el vestuario aireadas fuera de él. Gündogan
incendió el asunto al acusar implícitamente de imprudente a
Araújo en la jugada que le costó la tarjeta roja ante el PSG:
"En estas jugadas hay que tener
muy claro que llegas al balón".
El uruguayo no eludió la pelea:
"Hay códigos y valores que respetar". El viernes, uno de los capitanes, Sergi Roberto, anunció
una paz que suena a precaria.
Parte de la caseta está con uno
y parte con otro.

También la cuestión del arbitraje está sobre la mesa tras las reiteradas quejas de Xavi, expulsado tres veces en la temporada. Sobre los polémicos vídeos

Los planes

Mendy, duda

blanca.

Vuelve

Tchouameni.

Christensen

por Pedri

de Real Madrid TV
señaló: "Adulteran
la competición por
completo, semana tras semana.
Lo ve un ciego. Ya
dijo Simeone que
no somos tontos".
También habló tras
la controvertida remontada blanca
ante el Almería:
"Lo ha visto todo
el mundo, es muy
difícil ganar esta

Liga. Lo dije en Getafe. Hay cosas que no me cuadran". Y tras caer ante el PSG insistió: "No estamos teniendo suerte. Desde que estoy aquí todo ha salido cruz". El Madrid no se queda atrás. Soto Grado, árbitro del choque, y Sánchez Martínez, en el VAR, también fueron criticados en las últimas horas por la televisión blanca.

Sobre las alineaciones,

apenas quedan dudas. En el Madrid, solo la de Mendy. Ayer no se entrenó y si no llega a tiempo, Camavinga apunta a sustituto. En partidos de gran compromiso Ancelotti le prefiere a Fran García. Eso abriría hueco a Tchouameni en el centro del campo. Si juega Mendy, quizá el sacrificado sea Nacho, con Tchouameni, el más descansado, como central. Tampoco cambiará mucho Xavi en el Barça, más allá de si repite el cambio de papeles entre Koundé y Araújo, ahora más en el aire por la posición mutante de Vinicius, blanco habitual del uruguayo en la banda. Jugarán pues los once del martes con Christensen en lugar de Pedri para endurecer el centro del campo. Es el equipo base que se mantiene invicto en la Liga desde aquel 3-5 frente al Villarreal que precipitó el adiós en diferido de Xavi. En ese periodo, el Barça, a pesar de su acelerón, solo ha podido restarle dos puntos al Madrid.

El equipo de Ancelotti ha sido superior en casi todas las facetas de juego: ha marcado cinco goles más, ha encajado 14 menos, ha tirado más y le han tirado menos, ha sido más preciso en el pase y ha ganado los tres últimos Clásicos. El Barça, en cambio, tiene seis puntos más de posesión y ha sido demoledor en el último cuarto de hora (24 puntos en ese tramo). La puntería ha sido su tumba. En el índice de goles esperados está en -4 frente a los +8,3 del Madrid. Cuestión de pulgadas que han acabado siendo de kilómetros en la tabla.

LA INTRAHISTORIA POR MARIO DE LA RIVA

# Real Madrid, 104 Barcelona, 100

#### Los blancos mandan tras ganar 9 de los últimos 13 Clásicos

Ancelotti

El italiano

se convierte

en el cuarto

entrenador

con mas

Clásicos

eal Madrid y Barcelona renuevan la tradición del partido más icónico de LaLiga y del fútbol mundial. Buceamos, con la ayuda de Opta, en los números de la historia de los Clásicos.

#### ► El Clásico número 257.

El Madrid es el dominador de la centenaria historia de sus duelos ante el Barça.
Los blancos han logrado 104 victorias y 430 goles en sus partidos oficiales. El saldo de los azulgrana es de 100 triunfos y 417 dianas. 52 partidos acabaron en empate. En los 187 Clási-

cos ligueros también manda el Madrid (78 a 74 y 35 empates).

▶ Rachas. El balance es ahora favorable a los blancos, que han dado la vuelta a la tortilla tras una década de hegemonía azulgrana. El Madrid ha ganado 9 de

los últimos 13 enfrentamientos ante el eterno rival. Si repiten triunfo esta noche, los de **Ancelotti** habrán vencido en los tres Clásicos oficiales de esta temporada. Sólo consiguió tumbar al Barça tres veces en una misma campaña en la 1935-36, la 1959-60 y la 2012-13.

Expediente X. Ninguno de los últimos 13 enfrentamientos entre ambos equipos ha acabado en tablas. Es la mayor racha sin empates en los Clásicos desde los 17 que hubo entre 1960 y 1967 (récord histórico).

- Invicto. El Madrid Ileva 25 partidos sin perder en Liga, desde que cayera (1-3) en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético en la sexta jornada. Es la séptima mejor racha de los blancos en la historia del campeonato.
- ▶ Bernabéu. El coliseo de La Castellana, que hoy lucirá su cubierta por primera vez ante el Barça, es el estadio que más Clásicos ha albergado, con 101 partidos (51 victorias locales, 28 visitantes y 22 empates).

#### ► Entrenadores. Ancelotti

se ha enfrentado 15 veces
al Barça como
entrenador madridista, con un
balance de ocho
victorias y siete
derrotas. El italiano se convertirá
esta noche en
el cuarto entrenador con más
Clásicos de la
historia (16), tras
Miguel Muñoz

(36), Cruyff (25) y Mourinho (17). Y por delante de Guardiola (15). El Madrid es el equipo al que más veces se ha enfrentado Xavi como técnico culé: nueve Clásicos. Ganó cuatro y perdió cinco.

#### Veteranos y noveles.

Modric es el jugador de las actuales plantillas que más Clásicos ha disputado (33 partidos). El récord es de Busquets (48 Clásicos). Lamine Yamal se convirtió en Montjuïc en el jugador más joven en disputar un partido entre Real Madrid y Barça (16 años y 107 días).



Nacho levanta la Supercopa conquistada en Arabia al Barça (4-1).

# "El pastel está preparado y sólo falta la guinda..."

#### **Ancelotti**

AGUSTÍN MARTÍN

MADRID

#### ¿Cómo está el equipo tras el esfuerzo del miércoles?

—Recuperando bien. Hay jugadores que les falta un día más. Mendy no se ha entrenado.

#### —¿Cómo valora las críticas tras el pase a semifinales?

—No me sorprende. Cada uno puede opinar. Para nosotros está muy claro cómo debemos jugar. Tienes que manejar bien cuándo tienes la pelota y cuándo no. No he encontrado ningún aficionado nuestro triste por ahora. Están contentos y estoy contento con ello. Como dicen en España: Háblame del mar marinero...

#### —¿Cómo ve a Nacho?

—Es su futuro. Debe decidir qué quiere hacer. Hizo un partido espectacular el otro día. Ha sido, es y seguirá siendo un gran central.

#### —La negativa de Valverde y Militao para tirar los penaltis... ¿cómo valora esa franqueza del jugador en una situación así?

—Tenemos la idea de preguntar a los jugadores cómo están. Es un momento importante y hay que estar listo. Creo que todo el mundo ha ayudado, como Kepa. Teníamos muchos informes y salió bien. Luis Llopis ha trabajado mucho en ese aspecto.

#### —¿Cómo está Militao?

—Podría ser titular. Está bien, entrenando. Sólo le faltan minutos. Tiene ganas de jugar y puede ser una opción.

#### —Valverde es el jugador que más minutos lleva ya...

—Es díficil decir lo que puede mejorar. Su temporada es

la temporada de la continuidad. Es un jugador de equipo y eso es determinante. Donde lo ponga, aporta. Aporta como extremo, como pivote, da asistencias, goles. Es insustituible para mí.

#### —¿Qué aportan su hijo Davide y Mauri en su staff?

—Es un cuerpo técnico de alto nivel, joven. Aportan mucho entusiasmo

y me hacen dudar mucho. Se llevan bien con los jugadores, son muy serios y profesionales. Para mi edad, cuando a veces falta entusiasmo, es importante rodearte de gente entusiasta. El ambiente es sano y limpio y sacan lo mejor de nosotros. No es sólo los jugadores. El ambiente lo forman todos, cuerpo técnico,

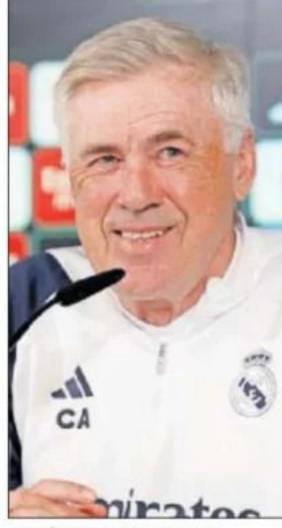

Ancelotti, sonriente, ayer.

utileros... es parte del éxito. Se quedan conmigo.

#### -Llega el Barcelona...

-Va ser un rival muy competitivo, que lo está haciendo muy bien. Estamos convencidos de que va a ser un Clásico como siempre, muy luchado. Es una gran ocasión para acercarnos a la Liga. Es un equipo muy vivo.

#### —¿Qué opinión le merecen Lamine Yamal y Cubarsí?

—La conexión entre veteranos y jóvenes es muy importante. Cubarsí y Yamal son una sorpresa para todos, son muy jóvenes y van a tener un futuro con mucho éxito.

#### -Ante el City situó a tres centrales. ¿Fue puntual?

-No lo descartamos. Cuando falta poco hay que defender, puedo poner a cinco defensas o siete, y ojalá dos porteros. El

> autobús no se puede poner...

#### -¿Ve a Modric como revulsivo?

—Nunca va a aceptar ser el revulsivo. Tiene la misma calidad e ilusión que hace diez años.

#### —¿Qué nota le pone a esta temporada?

—Lo estamos haciendo bien. El pastel está preparado y sólo falta la guinda en este mes.

#### —¿Cómo ve de for-

Críticas

"No he

encontrado

ningún

aficionado

nuestro

triste..."

ma a Rodrygo? —Lo veo muy bien. Ha tenido momentos delicados porque no marcaba y fue complicado para él gestionar ese momento, pero siempre ha trabajado para el equipo y ha vuelto a marcar. Para nosotros es muy importante. Está enchufado y va a descansar... hasta las 21:00...

#### HERMEL



#### Es difícil ser madridista

os que no son madridistas suelen decir que es fácil ser madridista. Porque el Madrid gana siempre y porque tiene a los mejores jugadores. Pues no, afirmo todo lo contrario: Es difícil ser madridista. Porque un madridista nunca puede (ni quiere) recurrir a las excusas para aceptar su derrota y encontrar un poco de alivio. Porque un madridista está siempre sólo ante la realidad. Aunque sea cruel. Aunque sea triste. Un culé, por hablar primero del rival de hoy en el Santiago Bernabéu, es pesimista por naturaleza y tiene el útil recurso de designar al Madrid como responsable de todos sus males, de referirse a la tan famosa como irreal mano blanca. Un Atlético, por hablar del vecino más cercano, se cría con el dogma del sufridor y, al final, le resulta simple aceptar los fracasos y las desilusiones. Y si ocurre en un derbi, siempre podrá emitir un comunicado acusando a los árbitros de favorecer a los merengues.

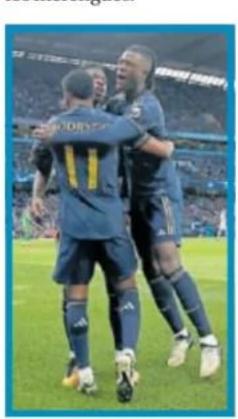

Fiesta en el Etihad.

¶l seguidor del → Athletic Club, por hablar del tercer equipo más importante de la historia del fútbol español, puede consolarse recordando su filosofía de jugar sólo con vascos y descendientes de vascos y asumir con orgullo las limitaciones deportivas. El aficionado ché, por hablar de un ex grande, siempre puede decir que es por culpa de Peter Lim. El madridista tiene que convivir con los celos cuando gana y con las risas cuando pierde.

# "Es la oportunidad para enchufarnos a \_aLiga; hay ilusión"

**Xavi** 

SERGI DE JUAN

BARCELONA

#### ¿Qué Real Madrid esperan en el Bernabéu?

—Tenemos la oportunidad de enchufarnos a LaLiga. Pasa a ser el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos un Madrid fuerte y más después de eliminar el mejor equipo del mundo, el City. Su euforia está por las nubes. Hemos entrenado bien, ayer estábamos con la resaca de Champions. El equipo está con toda la ilusión del mundo para luchar por esta Liga.

#### —¿El equipo está moralmente bien?

—Hemos de conseguir cambiar el chip. Que la frustración e impotencia del otro día, difíciles de digerir, se vuelvan a nuestro favor. Delante tenemos un Madrid reforzado moralmente.

#### —¿Se han resuelto las heridas en el vestuario? ¿Ha intervenido en el asunto Gündogan-Araújo?

-Está solucionado, no hay ningún problema. Hablando la gente se entiende. Cuando no hay mala intención, no hay problema.

#### —¿Deberán estar atentos a los primeros minutos?

—El Madrid apretará en los primeros minutos de cada parte. Hay que ser valientes con la pelota y no perderla. Es el escenario perfecto para demostrar personalidad. Hemos preparado bien el partido. Los primeros minutos serán claves. Habrá que calmar el Madrid y su presión alta.

#### —¿Qué le pareció el partido del Madrid ante el

Manchester City? —El Madrid se tuvo que defender ante el mejor equipo del mundo. Muchas veces el rival te somete y te ves obligado a defender en bloque medio bajo. Nos pasó contra la Real Sociedad. Se defendió muy bien y eso es lícito. Pasó aquí en el Clásico. La primera parte fue totalmen-

te nuestra. Hay que ser efectivos este domingo porque el Madrid lo es. Tienen mucho potencial, es uno de los mejores equipos del mundo.

#### —¿A qué se debe el gen competitivo del Madrid?

—Han ganado muchas veces y eso da confianza. Dicen suerte, pero no lo creo. Trabajaron mucho y se ayudaron

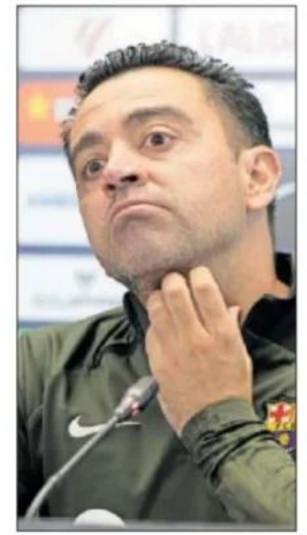

Xavi Hernández habló ayer.

muchísimo. No es casualidad lo del Madrid. En tres años ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo, el City. Y nosotros en España competimos contra ellos...

#### -¿Está previsto que se reúna con Laporta para seguir la temporada que viene?

-No hay reunión, no me han citado. No soy importante yo. Mañana nos jugamos el título de Liga. Mañana hay que ganar. Ya habrá tiempo de hablar. —¿Es una final?

—Para nosotros es el partido más importante de la temporada. Hay que ganar y meter presión al líder.

#### -Arbitra el colegiado de la primera jornada ante el Getafe. Lo expulsó a usted.

-No me ayuda hablar de los árbitros. Hablamos de-

**El Madrid** 

"No es

suerte, se

tuvo que

defender

y lo hizo

muy bien"

masiado. Ojalá acierte y pase desapercibido.

#### -¿El resultado en el Clásico de hoy puede provocar algo más?

-Pienso en el escenario positivo y sólo en ganar. Mi pensamiento es positivo. Vamos a salir a ganar.

-¿Tiene la sensación de que dejaron escapar una gran ocasión ante el PSG para hacer

#### algo grande este año?

-Sí, por eso mi gran frustración. Por eso también me equivoqué con mi expulsión, ves la injusticia y hay mucha tensión. No dominamos los errores. Una pena porque era una oportunidad de oro. Lo dejamos escapar nosotros por errores propios...

Diario as | domingo, 21 de abril de

#### La sequía de Jude contra el volcán que dirige la fábrica culé

■ El Clásico se juega en el centro del campo. Como siempre, pero en este caso un poco más, pues en la medular se vivirá un duelo fundamental entre uno de los principales argumentos ofensivos del Real Madrid y el líder del juego del Barcelona, que ha demostrado ser un volcán fuera del campo, pero que dentro de él ya ha alcanzado el punto de fiabilidad que buscaba el Barça cuando le incorporó el pasado verano. Y ambos han dejado claro que el Clásico no les va grande: fueron los goleadores del de ida en Montjuïc, con doblete del inglés y tanto del alemán.

En el caso de Bellingham, el medio de Birmingham lucha contra una sequía goleadora

tras generar en

Sin pólvora
El último gol
del inglés
fue hace
más de dos
meses

#### Claves

Fueron los autores de los tres goles en Montjuïc

#### Sin parar

El medio alemán es el jugador más utilizado por Xavi

la primera parte de la temporada unas expectativas que no podía sostener en el tiempo. Hizo 17 goles en sus primeros 20 partidos de blanco, pero en 2024 apenas lleva tres dianas y la última llegó el 10 de febrero, hace más de dos meses. El inglés asume que su bajón se ha debido, sobre todo, a un cambio de rol que le aleja del área, pero al mismo tiempo persigue ese gol. En el Etihad no pudo marcar, aunque sí anotó su penalti en la tanda. Y ahora fija su mirada en el Barça.

En el caso de Gündogan, cerrada la polémica tras sus palabras sobre la eliminación ante el PSG, quedan los números de un imprescindible: con 3.641 minutos, lidera la tabla de esfuerzos culé. "Nos ha caído del cielo, es un jugador superlativo", dijo Xavi de él. En su primera campaña de blanco suma ya cinco goles y 11 asistencias entre todas las competiciones. De sus botas han salido 13 grandes ocasiones y da 2,7 pases clave por partido, al mismo tiempo que se afana en defensa promediando 5,6 recuperaciones por duelo. Tras la polémica con Araújo, salió en los medios propios del Barça para mandar un mensaje tranquilizador y ambicioso de cara al Clásico: "Me gusta la tensión de estos partidos". -S. DE JUAN

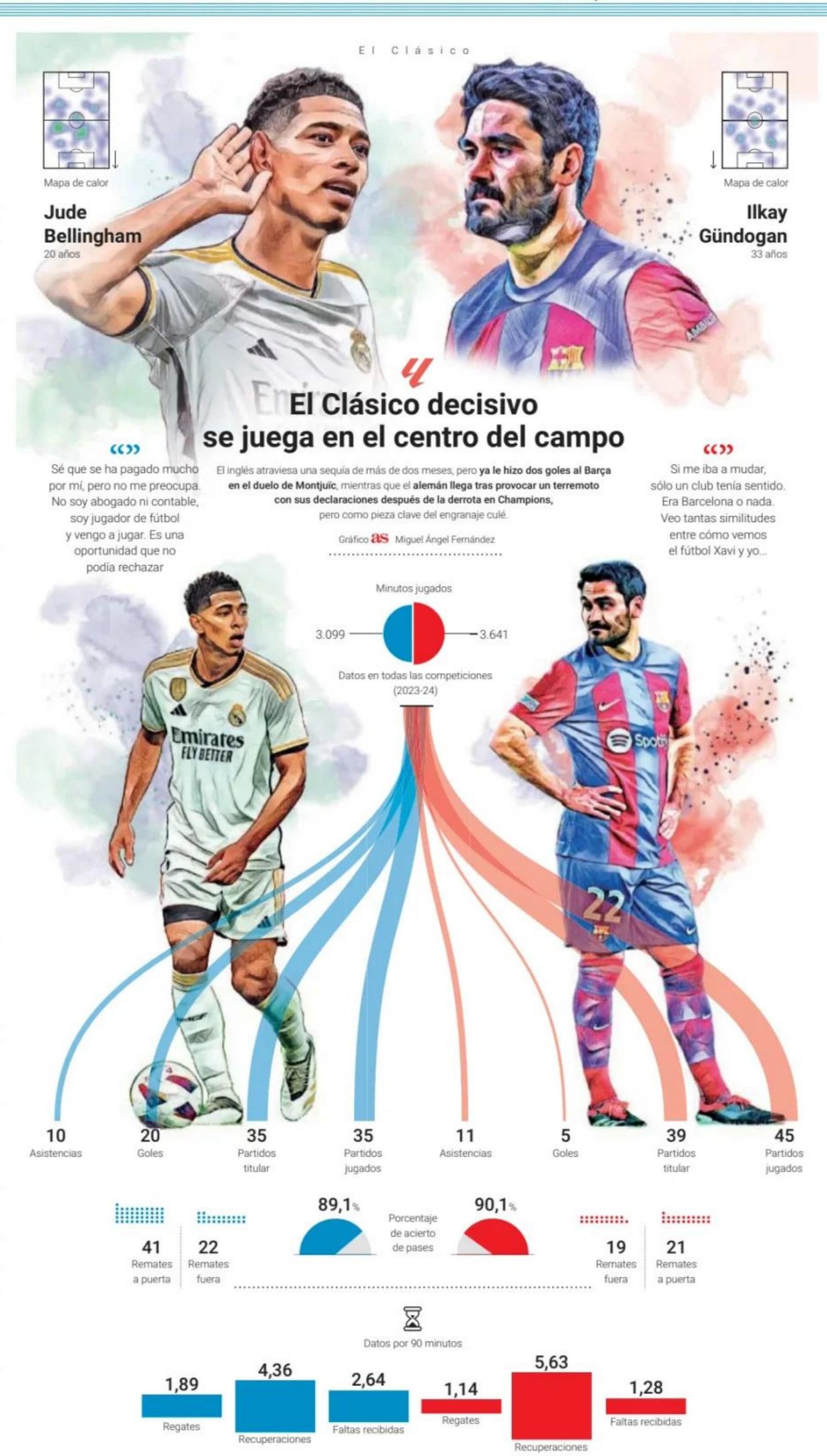

Fuente - Opta y Wyscout





#### Háblame del mar... marinero

a sido una semana que arrancó impregnada por el orgullo de los defensores a ultranza de la Masia, del ADN culé y todas esas pijaditas filosóficas que tanto daño han hecho a los azulgrana en los últimos días. El lunes, los profetas del relato nos anunciaban una final de Champions entre City y Barça. Guardiola & Xavi. Y sopesaban un Plan B con una final PSG-Arsenal. Luis Enrique & Arteta. Al Madrid lo daban por eliminado en el Etihad. El caso era insistir en el triunfo del modelo azulgrana. Pues va a ser que no. Sólo el asturiano sobrevive en semifinales y, no olvidemos, su vida profesional arrancó en el Sporting y en el Real Madrid...

l Clásico de hoy me recuerda por el contexto en el que llega a aquel 5-0 memorable de los blancos al *Dream Team* de Cruvff en el Bernabéu (7-1-1995). El propio Luis Enrique metió el cuarto y se besó ese escudo que ahora rechaza como si fuese un crucifijo en el rostro de Nosferatu. La realidad es que Ancelotti ("Háblame del mar, marinero..."), el cuestionado Tuchel y su compatriota Edin Terzic (Borussia Dortmund) han llegado a la penúltima recta de la Champions sin hacer ruido mediático y sin hacer alardes alejados del puro fútbol. ¡Xavi, quédate!



Lamine y Cubarsí, después del partido ante el Nápoles.

### Lamine y Cubarsí, dos adolescentes en el Bernabéu

#### El central debuta en un Clásico

J. JIMÉNEZ / BARCELONA

os dos jugadores más jó-■venes en debutar con la camiseta de la Selección española en toda su historia, Lamine Yamal (con 16 años, un mes y 27 días) y Pau Cubarsí (con 17 años y dos meses), hacen hoy su estreno en el Bernabéu como futbolistas del Barça. Curiosamente, sí conocen el es-

cenario. El pasado 26 de marzo jugaron el España-Brasil en Chamartín (3-3), con aparición estelar de Lamine y nueve minutos simbólicos para Cubarsí, que se había estrenado cuatro días antes contra Colombia en Londres.

La presencia de los dos adolescentes en Madrid ha

generado una gran expectación. Sobre ambos, y algunos otros como Gavi y Pedri, sueña el Barça con construir el futuro. No se esperaba, sin embargo, una aparición tan temprana de los dos. Lamine debutó la temporada pasada cuando apenas tenía 15 años; y este curso ya se ha asentado como jugador

de la primera plantilla. El fútbol mundial mira al chico criado en el barrio de Rocafonda (Mataró), que ya alcanza un valor de mercado de 75 millones de euros según la web especializada Tranfermarkt y por el que ya se anuncian ofertas mareantes para este verano.

Nacido en enero de 2007, y aunque en el club ya tenía la consideración de elegido, la ex-

> plosión de Cubarsí ha sido aún más insospechada. Debutó el pasado 18 de enero en un partido de Copa contra el Barbastro y desde entonces ha jugado todos los partidos salvo la ida de los octavos de Champions ante el Nápoles. El central de Estanyol Ilegó tirando la puerta

y se ha quedado en el primer equipo. Ha dado la cara contra delanteros de máximo nivel (Osimhen o Mbappé entre ellos). Ahora le espera nada menos que el Madrid, que pondrá a prueba especialmente su velocidad con metros a la espalda. Tanto Cubarsí como Lamin apuntan a titulares.

# Un Clásico en el mejor momento de Vinicius y Rodrygo

Rodrygo y Vinicius celebran un gol en el Bernabéu.

#### Suman 10 goles en 8 partidos

Precedente

Los dos

brasileños

marcaron los

cuatro goles

de la final de

la Supercopa

M. DE LA RIVA / MADRID

 I Madrid llega al Clásico con su dupla atacante en el mejor momento de la temporada. Vinicius y Rodrygo han marcado 10 de los 18 goles del Madrid en los últimos ocho partidos. Salvo la pasada jornada en Mallorca, donde ninguno de los dos fue titular, desde el partido en Mestalla en cada ca, que está más inspirado que

partido ha marcado uno u otro. Durante la temporada, entre los dos concentran más de un tercio (35 suman ambos) de los 103 goles que lleva el Madrid. Y ahora esperan al Barça con el recuerdo de la final de la Supercopa, en la que ambos fueron protagonistas con un hat-trick

de Vinicius (el segundo, con asistencia de Rodrygo) y un gol de el de Osasco para rematar la faena. Un partido en el que apenas necesitaron diez minutos para desmontar la defensa azulgrana y encarrilar el título.

Pese a su juventud (ambos tienen aún 23 años), poco a poco van escribiendo su historia

en los partidos ante el Barça. Vinicius es, con seis goles, el máximo goleador en los Clásicos de ambas plantillas actuales. Aunque curiosamente sólo uno ha sido en Liga (el 1 de octubre de 2020, en el último partido en el Bernabéu antes de la pandemia). El Barcelona es, tras el Valencia (ocho dianas), la víctima preferida del cario-

> nunca. Lleva 18 goles y 8 asistencias en 31 partidos. Visto con el cronómetro en la mano. participa en un gol cada 96,5 minutos.

> Si lo de Vinicius en los Clásicos son los goles, la especialidad de Rodrygo son las asistencias. Lleva dos dianas y cuatro pases de gol en sus 12 Clásicos.

Y esta temporada su cuenta va por 8 asistencias y 17 goles; los cuatro más recientes, en los tres últimos partidos que ha jugado (a los que sumar el que marcó con Brasil en el Bernabéu). Un momento dulce tras una sequía de ocho partidos. Vinicius y Rodrygo Ilegan al Clásico con las espadas en alto.

#### Chamartín

**Ambos** conocen el escenario; jugaron el España-Brasil

GÚN

Vinicius discute con Ferran.

# Vini-Ferran: historia de un pique...

El Clásico de esta noche en el Bernabéu tiene una pequena microhistoria que viene de un año atrás. Es el pique entre Vinicius y Ferran Torres, que arrancó el pasado 6 de abril en la vuelta de la semifinal de Copa del Rey. El Madrid arrasó (0-4) al Barça en el Camp Nou con una gran actuación de Vinicius, que terminó encarado con

el uruguayo Ronald Araújo antes de que Ancelotti lo sacase del campo. Por allí apareció Ferran Torres, que se encontró al brasileño diciéndole: "Tú eres malísimo, hermano. Eres malísimo". Ferran Torres se quedó estupefacto. Kroos y Militao se terminaron llevando el brasileño del lío y el asunto no pasó a mayores.

El pique continuó el pasado mes de enero en la final de la Supercopa en Arabia. "Yo a este es que le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilipollas le meto una hostia que lo reviento, chaval", captaron las cámaras al valenciano, quemadísimo y refiriéndose al brasileño cuando fue sustituido por João Félix. La

segunda parte fue caliente entre Vinicius, que hizo un hattrick, y los jugadores del Barça, ya que el extremo blanco les hizo claramente a los azulgrana el gesto del 4-1. Ancelotti, diplomático, prefirió sustituir al brasileño por Camavinga para evitar más preocupaciones. Veremos si el pique tiene continuidad hoy en el Bernabéu.



Es eso que sientes cuando tu banco te hace tu día a día más fácil.

¿Quieres sentirlo?



# "Ancelotti es el mejor cocinero para el Madrid"

# Pepe Rodríguez

#### DAVID ALONSO

LA ENTREVISTA

osé Javier Rodríguez (Illescas, Toledo, 1968), Pepe para sus amigos y seguidores, es el Ancelotti de los fogones. Un hombre tranquilo y sensato, con empatía, buen gestor de equipo y con un talento incuestionable. Jurado de MasterChef y con dos estrellas Michelín, cuando se pone el

traje del Real Madrid, la calma y la mesura se transforman en nervios y excitación.

#### -¿Cómo vivió la tanda de penaltis de Mánchester?

—Estaba en Jaén y llegué justo a tiempo para ver los últimos diez minutos de la prórroga y la tanda de penaltis. ¡Fue una maravilla!

#### -¿A qué protagonista del Clásico invitaría a cenar y qué le prepararía?

-A Bellingham. Le ofrecería un menú degustación de El Bohío, mi restaurante de Illescas. para que supiese dónde está Casti-Ila-La Mancha y se fuese con buen sabor de boca.

#### —¿Ancelotti es el mejor cocinero posible para el Madrid?

—Con los años y la experiencia uno se va haciendo más sabio. Carletto tiene la sabiduría de los años, el poso, la tranquilidad, el saber ha-

cer... Es el mejor. Sabe no descomponerse, sabe lo que toca y con lo que tiene juega lo mejor que puede.

#### -¿Cuál ha sido su mayor alegría como madridista?

—Ha habido tantas que me cuesta elegir. Es demasiado todo lo que me da el Madrid y me resulta imposible escoger un solo momento.

#### -¿De qué Clásico guarda mejor y peor recuerdo?

—El peor, cuando nos metieron en el Bernabéu un 2-6. Salí del estadio como si me hubieran dado tres puñetazos en la cabeza. Del otro lado, he visto buenos repasos. Se me quedó grabado cuando los echamos de Copa de Europa en semifinales de 2002, con un golazo de Raúl.

#### —¿Qué jugador rival le ha cabreado más?

—A Stoichkov no puedo ni verlo. Y luego, Messi, pero con él asumía que era uno de los mejores jugadores del mundo, junto con Cristiano, y lo entendías. Lo de Stoichkov, no.

#### —¿Quién ha sido su ídolo futbolístico histórico?

-Butragueño, Míchel... De pequeño era Miguel Ángel como portero. Luego, más adelante,

rates

FLY BETTER

Zidane. Si tengo que quedarme con uno solo diré Míchel, con esos centros de lujo con su pierna derecha...

#### -Por estilo y carácter, ¿quién sería el Pepe del fútbol?

—A mí me gustaría ser Zidane, que es la clase, la elegancia y tocaba el balón como los ángeles.

-Si se lo propusieran, ¿iría a preparar un buen menú al nuevo Camp Nou cuando esté listo tras las obras?

> —Sí, encantado. De hecho, he estado en la Masia dando una charla. Tengo un delantal firmado por toda la plantilla sabiendo que soy un merengón, pero fue muy bonito. Me pico mucho con el Barça. Siempre quiero que pierda, pero le tengo mucho respeto.

#### -Usted es juez de cocina, ¿qué le parecen los del fútbol?

-Creo que es un trabajo muy difícil. Valoro mucho lo que hacen, pero es verdad que, a veces, con 500 cámaras y yendo al VAR, hay cosas que dices: "Joder, esto no entiendo cómo no se revisa o no se pita".

#### -¿EI VAR es un ingrediente que ha mejorado o empeorado el guiso del fútbol?

—Ha embarrado. Venía para mejorar y lo ha estropeado. No sé por qué. Es un lío tremendo. un lío tremendo.

#### —¿Mbappé sería el chef número 1 actualmente?

—Mbappé va a venir al mejor restaurante del mundo. ¿Será el mejor chef? No. Haremos una brigada de chefs maravillosa y aportará la calidad de la gran cocina francesa.

#### -Esta noche arderán los fogones del Bernabéu, ¿qué pronostica?

-Me gustaría un 2-1 a favor del Madrid. Apuesto por ello.

#### —Si el Barça no gana, ¿el título estará decidido?

—Nos lo pone más fácil. Si el Barça pierde, el camino al título es más tranquilo. Si gana el Barça, ojo, cuidado, hay Liga.

#### —¿Se le atragantaría una derrota esta noche?

—Claro. Yo sufro todo lo que gane el rival, me duele.

#### PASABA POR AQUÍ

#### Ciclotimia en el Clásico

AVIER AZNAR



ada equipo llega al gran partido en el Bernabéu sumido en un estado anímico que pudo ser muy distinto al actual. El Barça acarició las semifinales europeas con el gol de un renacido Raphinha. Luego todo se torció. El Madrid, por su parte, se vio fuera desde el minuto 1 del partido de ida con aquel gol de Bernardo Silva propiciado por un error de Lunin (lo que puede llegar a cambiar la historia de dos protagonistas dentro de la película de una misma eliminatoria). Al final los blancos terminaron pasando tras hacer suya esa frase de Churchill: si atraviesas el infierno, no te detengas, sigue caminando. Porque el Madrid caminó y caminó por el desierto del Etihad, sin descanso, bajo el abrasador sol guardiolesco, rozando el desfallecimiento por momentos. "Morirán en cuanto marque el City. No llegarán a los penaltis. No pueden con las botas. Es su destino", se decían unos y otros. Pero el Madrid murmuró como Lawrence de Arabia tras regresar desde donde nadie vuelve: nada está escrito.

#### Si se presentase el mismísimo Cruyff, quedaría tercero por no ser lo suficiente 'cruyffista'

l Barça anda tocado, pero no hundido. No tiene todavía entrenador para la temporada que viene tras la renuncia de Xavi. Buscan desde el club a alguien con ADN Barça. Les encantan estos debates. Hacerle la prueba del pañuelo a cada nuevo míster que aspire a ocupar el banquillo. Le llegaron a preguntar a Luis Enrique en rueda de prensa quién era de los dos más ADN

Barça, si él o Xavi. Y se tomaron el debate en serio, como si fuera un asunto científico. Parecen haber llegado a un punto de no retorno con el estilo y la pureza, prisioneros de un ideal inalcanzable. Al final ni Koeman ni Xavi eran suficientemente ADN Barça. Parece la anécdota que cuentan en El Caso Slevin: Charles Chaplin participó en un concurso de dobles de Charlot en Montecarlo y acabó tercero. Si se presentase el mismísimo Johan Cruyff al casting para ser el entrenador del Barça, también quedaría tercero por no ser suficientemente cruyffista para algunos...



Xavi, reflexivo en un entrenamiento del Barça.



#### Sus ídolos

"Me quedo con Míchel, pero me gustaría ser Zidane: clase, elegancia..."

#### Pronóstico

"Apuesto por un 2-1 a favor del Madrid; nos pondría más fácil el título"

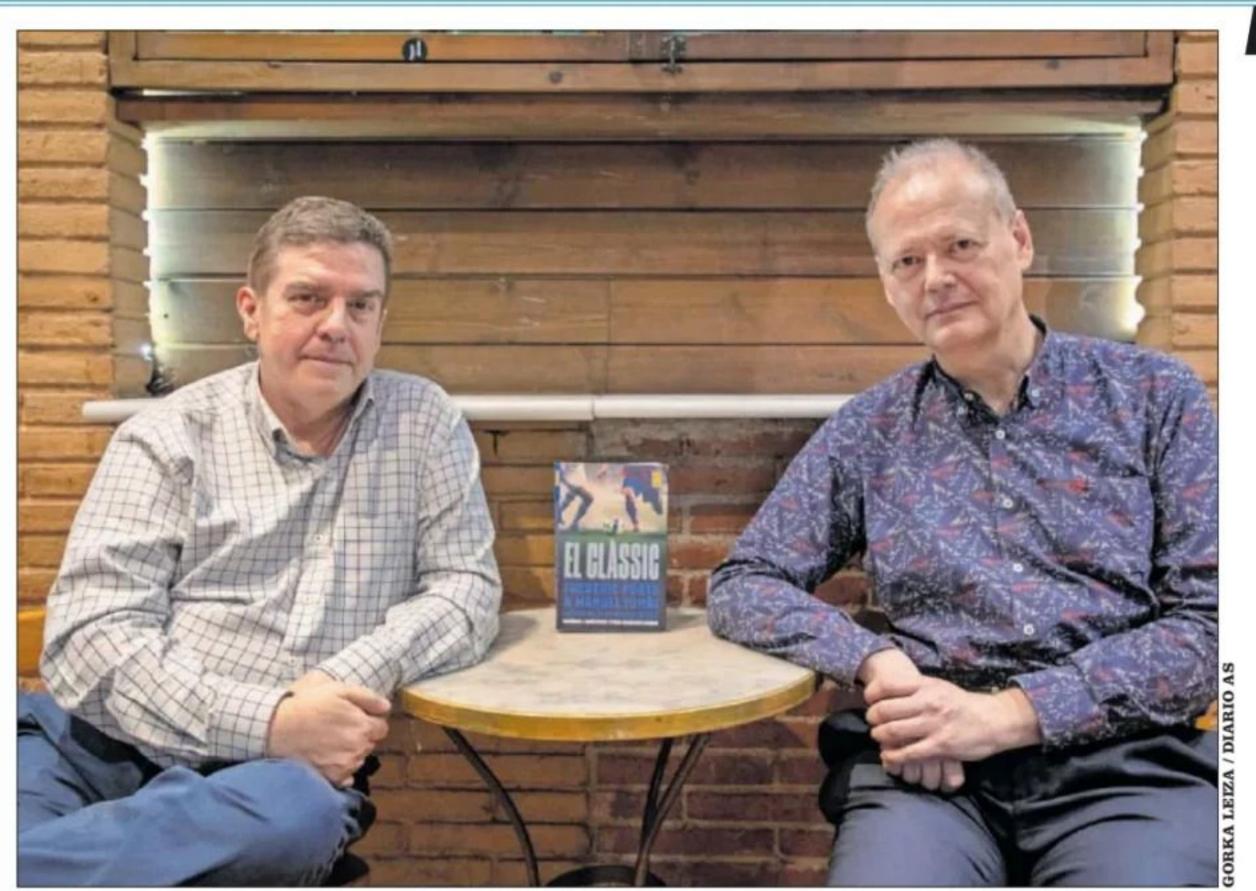

Frederic Porta y Manuel Tomás posan con su libro después de hablar con AS.

Rivalidad

"El Barça no

considera

enemigo

al Madrid

hasta

Di Stéfano"

# "Santiago Bernabéu fue el Mourinho de su época"

# Frederic Porta & Manuel Tomás

S. GIMÉNEZ / BARCELONA

I periodista Frederic Porta y el historiador Manuel Tomás han vuelto a unirse después de haber escrito 'Barça Insólito' y 'Barça Olvidado" para redactar 'El Clàssic, historia de una rivalidad eterna'. 380 páginas editadas por Barça Books que son un tratado sobre el partido más grande del mundo.

#### —¿Qué les parece que el término 'Clásico' sea una marca registrada?

—FP: Es el signo de los tiempos, es coherente porque es una marca de una potencia brutal.

#### —¡Pero no es original!

—MT: Está claro que en la historia el término hace referencia al partido entre River Plate y

Boca Júniors, pero en España es cosa de Barça y Madrid.

#### —Vayamos al inicio, ¿era el Real Madrid el rival del Barça desde siempre?

—MT: No. La rivalidad era con el Español en mayúsculas. Una rivalidad terrible que nace sobre los años desde 1910. Con el Madrid se cambia el paso a partir del Caso Di Stéfano.

#### —¿Pero no hubieron incidentes antes como un partido con bofetadas en 1916 o el famoso 11-1 de 1943?

—MT: Eso son hechos puntuales. El Madrid hasta el 53 no tenía la categoría deportiva que adquirió luego. Había ganado dos Ligas sólo. El Barça no con-

sideraba al Madrid como rival.

—FP: A partir del Caso Di Stéfano, citando a Vázquez Montalbán, la gente se da cuenta de que quien tiene el poder no es el Español sino el Madrid, que se ha convertido en un enemigo.

#### —¿Así que el 11-1 no fue el origen?

-MT: No, es un hecho puntual. Lo

primero que hay que decir es que no se lía tanto en el partido de ida. Es una eliminatoria de Copa del Generalísimo y el Barça gana 3-0, lo que pasa es que según las crónicas de Barcelona, los madridistas juegan con excesiva dureza y fueron abroncados. Y ahí se vende desde Madrid, especialmente en una crónica de Eduardo Teus, que Les Corts fue "una caldera hirviendo" y escribe que se había insultado a España, lo que en el año 1943 era casi motivo de fusilamiento.

—FP: La vuelta fue un recordatorio ejemplar de constatar quien había ganado la guerra, un "no lo olvidéis". No es un

acto de madridismo, es un acto de franquismo y una manera de decir "tenéis que pasar por el aro".

#### —¿Qué hay de cierto en esto que el Madrid es de derechas y el Barça no? —FP: Durante la

—FP: Durante la República y la Guerra Civil en Chamartín se hacen muchos actos a favor de asociaciones republicanas. Tiene

un presidente comunista, Antonio Ortega. Fue fusilado en Alicante después de la guerra. Las etiquetas son complicadas. Ambos equipos son transversales con gente de todos las ideologías políticas, pero son dos manera de entender la vida.

#### —Pero el Barça en esa época tuvo presidentes claramente franquistas y de Bernabéu se defiende que no lo era...

—MT: Bernabéu ciertamente era monárquico, pero entró con las tropas nacionales ocupando Barcelona como voluntario a pesar de su edad. En el franquismo hay muchas corrientes y él era de una de ellas.

-FP: Otra cosa es que Berna-

Bernabéu

"Al inicio es

moderado y

fomenta la

concordia,

luego ya fue

otra cosa"

béu fue fundamental para aumentar el grado de radicalidad, porque su catalanofobia era desacomplejada.

#### -¿Por ejemplo?

—FP: Bernabéu era el José Mourinho de la época.

—MT. No obstante, al principio de su mandato es conciliador. Hay que tener en cuenta que Santiago Bernabéu llega a la pre-

sidencia como consecuencia del 11-1 y organiza partidos por la paz para hacer las paces y pide perdón al presidente del Barcelona diciendo que sentía mucho lo que había pasado en Chamartín y busca concordia. Luego fue otra cosa...".

#### XABI FORTES



#### El discreto encanto de la burguesía

i el fútbol es sobre todo un estado de ánimo, da la impresión de que vamos a necesitar algo más que prozac para el Clásico de esta noche. El Madrid es el displicente líder, otea la final de la Champions, tiene un campo reconstruido y dinero suficiente en caja para fichar al jugador más valioso del mundo, como si estuviesen faltos de recursos. Hasta su tercer portero fue capaz de salvar la más difícil eliminatoria europea. Con sus excedentes se podría formar un serio aspirante a disputarle su hegemonía. En frente el Barça, desmoralizado, en bronca interna, a la busca de entrenador, con el estadio a medio rehacer v las arcas en almoneda. Recuerdo hace unos años la presentación del libro Nacidos para incordiarse de Alfredo Relaño, la historia de los dos grandes de nuestro fútbol, igualados tras la llegada de Cruyff al banco azulgrana.

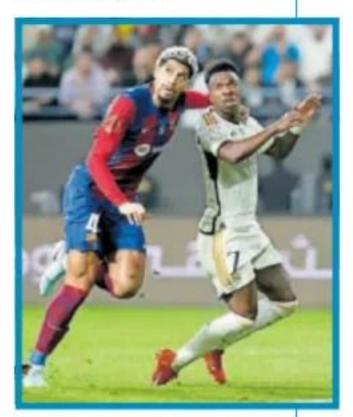

Araújo hace penalti a Vini.

n qué momento se ─ jodió el Barça? No d creo que sea casualidad que coincidiese con la pérdida del pulso de su burguesía. Ahora, a través de Foment del Treball y la PIMEC, tratan de recuperar su influencia en Madrid, distraídas las energías catalanas en otros menesteres desde hace ya demasiado tiempo. Hoy, el 'ejército simbólico de Cataluña' vuelve al centro del escenario, al Santiago Bernabéu. A ver si a la espera de reconstruir su identidad y su estadio, al menos nos dan una alegría...

# El Clásico salarial

Temporada

RUBY ARÉS

EL REPORTAJE

os dos grandes de LaLiga se miden esta noche en el Bernabéu, pero durante el año además de competir en lo deportivo también lo hacen en lo económico. Real Madrid y Barcelona son las dos grandes locomotoras del fútbol español. pero a uno de ellos el motor le da muchos fallos. Los azulgrana viven tiempos difíciles por su salud financiera, como refleja la última actualización del límite salarial de LaLiga. Mientras los blancos sacan músculo con una tope de 727M€ en su capacidad para pagar a su plantilla deportiva y los fichajes, el Barça

Definitivo
Los blancos
pueden
gastar
523M€
más que el
Barcelona

ha sufrido otro recorte en ese concepto hasta los 204M€. En la Ciudad Condal siguen haciendo malabares para que la situación no les asfixie.

Esto no ha sido siempre así. Desde que se hacen públicos estos da-

tos (en 2014, con la implantación del control económico en LaLiga), Barcelona y Real Madrid siempre han estado parejos. Incluso, antes de la pandemia los azulgrana tuvieron más veces un límite superior. Pero la crisis de la COVID desveló la verdadera realidad de ambos equipos: el Madrid nunca apuraba el tope que le daba LaLiga, teniendo cabida a realizar grandes fichajes o afrontar cualquier contratiempo, y el Barcelona vivía siempre al límite con una masa salarial desorbitada.

Los primeros síntomas se vieron en la temporada 2020-21, cuando el límite salarial azulgrana sufrió un recorte de 300M€, aunque el Real Madrid también vivió una bajada de del empate a la goleada blanca

El Real Madrid crece un 121% en su capacidad de gasto en jugadores y fichajes • El Barça se desploma un 41%



Bellingham, Íñigo Martínez y Ter Stegen, en el segundo gol del inglés en el Clásico de Montjuïc (1-2).

168M€. El drama llegó una temporada más tarde, en la 2021-22, cuando el límite salarial azulgrana se desplomó. LaLiga se lo puso en -144M€, lo que escenifica la catastrófica situación en la que ya se encontraba el club. Tenían tantas deudas y pérdidas, que la fórmula del control económico le decía que no tenía capacidad para pagar a sus jugadores... Un escenario que se vivió ya con Laporta en la presidencia tras ganar las elecciones en la primavera de 2021, y que aseguró que se encontró con una "herencia nefasta y muy preocupante".

Desde entonces, el Barcelona vive haciendo malabares con sus cuentas y sacando las tijeras. La receta que le daban su problema era clara: recuperar ingresos, reducir deuda y bajar gastos. Especialmente los salariales, donde en 2020 invertían unos 700M€. Desde entonces, con mucho esfuerzo y con salidas de sus capitanes, han ido reduciéndolo poco a poco. La temporada pasada se fijó en 566M€ y esta ronda

desde LaLiga para solucionar

los 500. Una situación todavía preocupante, como ha reconocido Javier Tebas en alguna entrevista. Los azulgrana gastan todavía casi 300M€ más de lo que le fija LaLiga... Y las palancas no han terminado de funcionar, ya que como le avisaban desde la patronal, era "pan para hoy y hambre para mañana". Entre eso y que la venta de Barça Studios le ha salido rana (con impagos de los fondos a los que les ha vendido parte), no logran remontar el vuelo.

En las antípodas se encuentra el Real Madrid. Frente a la reducción de un 41% del límite salarial del Barcelona desde 2014, brilla el 121% de crecimiento de los blancos. La ges-

Real Madrid es tan buena que hasta Javier Tebas, dirigente que mantiene una dura disputa y confronta con Florentino Pérez, les ha alabado: "Son un club con una situación óptima. El

Mercado
El Madrid
tiene
capacidad
para fichar a
Mbappé y a
otro jugador

presidente y el director general son muy buenos gestores, aunque malos cuando quieren organizar nuevas competiciones (en referencia a la Superliga, uno de los frentes que mantienen). Sus resultados financieros son muy buenos y pueden gastar mucho más de lo que gastan". El poderío económico del Real Madrid es tal que puede fichar a un galáctico como Mbappé, sin necesidad de vender a nadie y con capacidad incluso de fichar todavía más. De los 727M€ de límite, apenas gastan cerca de 315M€. "La situación es excepcional, pueden fichar a Mbappé y a otro", afirmó Tebas, lo que demuestra que el Madrid, en capacidad salarial, golea al Barça...

# Examen final a los Joãos

JUAN JIMÉNEZ / BARCELONA

 I Clásico de hoy no es sólo un partido importante para que el Barça recupere la moral y apure las poquísimas opciones que tiene de ganar la Liga. También tiene

algo de examen individual a un buen puñado de jugadores. Y, entre ellos, están los Joãos. El choque del Bernabéu es uno de los últimos de máximo nivel de la temporada.

Cancelo decepcionó contra el PSG. El portugués desconectó del partido y, tal vez agitado por la expulsión de Xavi, que le había pegado una patada a la lona de la UEFA minutos antes en la acción que desembocó en su expulsión, también perdió los nervios en el área ante Dembélé y lo derribó. Un penalti más absurdo aún que la expulsión de Araújo y que terminó de volcar la eliminatoria en favor del PSG. Es uno de los defectos que más se le señalan a Cancelo. Es un jugador que empuja al equipo hacia arriba, pero que comete errores determinantes en defensa que pueden decidir partidos. En la acción del 1-1 de Dembélé tampoco estuvo acertado. En principio, el

Barça cuenta con Cancelo para la próxima temporada, pero sus licencias defensivas en partidos grandes crean dudas en la comisión deportiva. La ausencia de laterales en el Barça, no

Cancelo y João Félix generan debate en la comisión deportiva y se la juegan hoy en Madrid



João Félix y Cancelo, en un partido de esta Champions.

El lateral falló en un día grande como el del PSG; y el delantero da síntomas de irregularidad obstante, juega a su favor. También habrá que contar con la opinión del nuevo entrenador.

El caso de João Félix también genera debate. Igualado con Raphinha, es el segundo jugador que más goles ha generado en el Barça esta tempo-

rada, 18, con diez tantos y ocho asistencias, sólo por detrás de Lewandowski. Propiedad todavía del Atlético de Madrid, su rendimiento no es decepcionante y sus números no son malos, pero tampoco ha resultado el factor de desequilibrio que se esperaba cuando llegó. Su talento siempre invita a esperar algo más de él. Puede decirse que ha cumplido, pero que no ha tirado la puerta y no se ha convertido en el crack del Barça que le da la vuelta a la inercia de un equipo como hizo el Ronaldinho de sus grandes días.

João quiere seguir y, a su favor, como en el caso de Cancelo, cuenta la excelente relación entre Jorge Mendes y los ejecutivos del Barça, especialmente Deco y Laporta. Habrá que ver si eso es suficiente para que continúe. Primero, si el futbolista, suplente habitual, está satisfecho con los minutos que ha tenido. Y luego, si

hay un acuerdo Atlético-Barça. Prolongar la cesión un año más parece la opción más sencilla. De momento, los Joãos pasan esta noche un examen final en el Santiago Bernabéu.

#### Comida de directivas con la Superliga de fondo

Madrid y Barça se han citado hoy en el restaurante Zalacaín para tener la tradicional comida de directivas antes del Clásico. La ausencia de Florentino Pérez en el Lluís Companys y la frialdad entre instituciones después de que el Madrid se personase en el caso Negreira como acusación particular, habían creado dudas razonables sobre un almuerzo hov en Madrid. De fondo, la Superliga, a cuyo proyecto le puso fecha de caducidad Laporta. "Si no arranca en las temporadas 2024-25 o 2025-26. me lo replantearé". El martes, en cambio, el presidente azulgrana invitó al palco del Lluís Companys a Bernd Reichart, CEO de la Superliga, para el Barça-PSG.

#### **EN BREVE**

#### Plan de viaje azulgrana

El Barça volará esta mañana rumbo a Madrid, donde aterrizará a las 12:10 horas. Se alojará en el hotel Intercontinental y regresará después del partido.

#### Quedada a las 19:00

La Grada Fans ha llamado a la afición a hacer la tradicional 'Quedada' en Sagrados Corazones, a las 19:00, para recibir al bus del equipo de Ancelotti.



El riojano Soto Grado será esta noche el árbitro del que será su primer Clásico. En el VAR estará el murciano Sánchez Martínez.



# SIENTE **UNA META INOLVIDABLE**





www.rocknrollmadridrun.com









# Lunin tiene una receta magistral para los penaltis

#### Detuvo el 50% de los que le chutaron como profesional

as pulsaciones no se le disparan, aparentemente, ni cuando se enfrenta al pelotón de fusilamiento que supone una tanda de penaltis. Andriy Lunin ha dejado para la historia sus dos penas máximas paradas (a Bernardo Silva y a Kovacic) en el Etihad, pero es una virtud

que le viene de lejos. Tiene un feeling especial para encarar esos lanzamientos desde los once metros. Contando las tandas de penaltis, ha detenido el 50 por ciento (14 de 28) de los que ha tenido que afrontar en su carrera profesional.

Lunin encara este Clásico con cartel de ser un uno de los porteros con más duende ante los penaltis de la élite mundial. Los dos parados al City no son un simple récord contra un equipo. Lo son los dos de tres que le ha detenido al Cádiz.

Su perfeccionamiento en este arte ha ido aparejada a su mejoría del dominio del

oficio de guardameta desde su llegada a España. Con 18 años, en Ucrania, aún no tenía el ojo, la intuición y el timing idóneo. En el Zorya Lugansk tuvo que afrontar nueve penaltis contra el Shakhtar, el equipo más dominante del país, y sólo consiguió neutralizar uno.

Su comienzo como 'parapenaltis' en España arrancó

primero en su préstamo en el Valladolid. Ahí, en una eliminatoria de Copa de la 2018-19, le detuvo tres penaltis en una tanda al Marbella. Luego lo prolongó en el Tartiere. Durante su cesión en Oviedo jugó 22 partidos y el equipo carbayón cometió siete penaltis. De ellos,

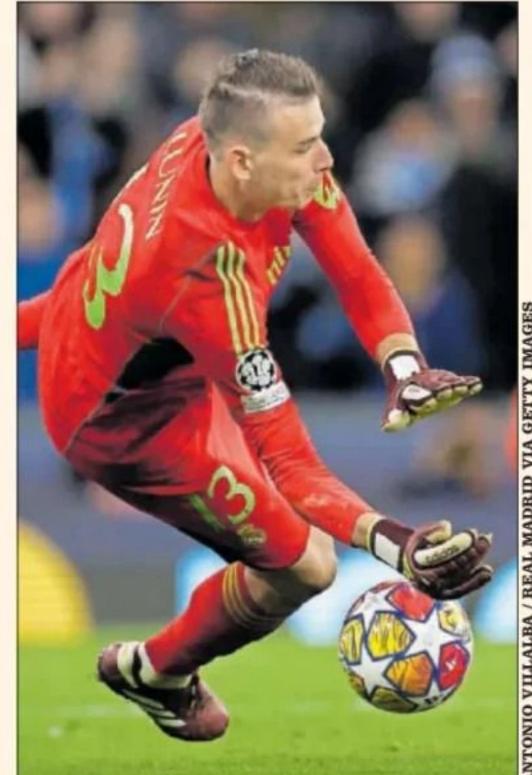

Lunin paró el penalti a Kovacic.

#### El origen del éxito

Su exhibición en el Etihad comenzó como 'parapenaltis' en Valladolid y Oviedo Lunin rechazó tres. Y no contra equipos modestos: fue contra el Albacete, el Cádiz y el Deportivo. El propio club asturiano se acordó de ello tras su gran noche en Mánchester. "Cuando te disfrutamos en el Tartiere no teníamos duda del portero que eras. ¡Disfrútalo, amigo!",

> tuiteó la cuenta del Oviedo con una imagen del ucranio durante su etapa allí. Ya en el Oviedo mostró una de sus curiosas rutinas, que le ayuda a concentrarse: saltar y saltar sobre la comba. En su tercera cesión española, en el Leganés, también dejó otro destello: detuvo en Vallecas un penalti (también en partido de Copa) a Bebé.

Contra el Barcelona no ha tenido aún la oportunidad de probarse desde el punto fatídico, pero sí existen precedentes contra el Atlético: uno de cuatro es su balance. Fue en 2019, en un derbi en el Metropolitano, a lanzamiento de Saúl.

El Barça aparece en el Bernabéu con un buen porcentaje en la materia. Lewandowski ha ma-

terializado los cuatro penaltis de los que ha dispuesto (Celta, Alavés, Osasuna y ante el Barbastro en Copa) y el punto menos fuerte entre los especialistas culés ha sido Gündogan. El alemán acertó contra Las Palmas en enero... pero fa-Iló el que dispuso en el mes de marzo contra el Mallorca, con Rajkovic bajo palos.

#### **EL RIVAL DE LA CHAMPIONS**

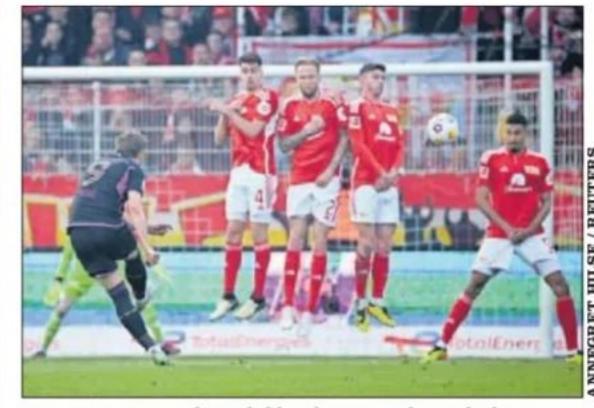

Harry Kane marca el 0-2, de libre directo, en el partido de ayer.

### Manita del Bayern al Union Berlin para calentar motores

#### Los de Tuchel golean a domicilio

**UNION BERLIN** 

Doekhi, Vogt, Diogo (Mazraoui, 70'), Leite (Juranovic, 59'); Dier, Min Jae Kim Trimmel (Kaufmann, Schäfer (Laidouni, 71'), Tel, Müller

Rönnow; | Neuer; Kimmich (Upamecano, 59'), 59'), Gosens, Davies; Pavlovic, Tousart, Aaronson, Goretzka (Laimer, 59'); Volland (Knoche, (Zvonarek, 84'), Ch. 70') y Hollerbach | Moting (B. Zaragoza, (Vertessen, 59'). 71'); y Kane.

BAYERN

• GOLES. 0-1 (29'): Goretzka. 0-2 (46'+): Kane. 0-3 (53'): Müller. 0-4 (62'): Tel. 0-5 (66'): Müller. 1-5 (91'): Verstessen.

ARBITRO. Sven Jablonski (Bremen)

ESTADIO. An der Alten Försterei. 22.012 espectadores.

J. C. MENZEL / MÚNICH

 I Bayern aprobó el primero de los dos exámenes que tiene en la Bundesliga antes de afrontar la ida de semifinales de Champions ante el Madrid (martes 30). Una semana después de ver cómo el Leverkusen de Xabi Alonso se proclamaba campeón, el cuadro de Tuchel endosó una manita (1-5) al Union Berlin.

El dominio de los muniqueses fue en aumento ante un equipo berlinés que se limitó a buscar la portería protegida por Neuer a la contra, sin demasiado éxito. Pasado el ecuador del primer tiempo, el Bayern subió una marcha y terminó adelantándose en el marcador tras una filtración de

Tel que Müller dejó pasar para que Goretzka lanzara un misil desde el corazón del área a la escuadra. En la última acción antes de pasar por vestuarios. Kane amplió la renta gracias a un libre directo magistral.

El guion del partido no cambió en los segundos 45 minutos, con un Bayern que parecía seguir en plena lucha por la ensaladera y no tardó en rematar la faena: Müller remató en el segundo palo un gran centro de Choupo-Motung para sentenciar. Pero los de Tuchel todavía no habían terminado. Quisieron más. Tel y Müller, firmando de cabeza su doblete, cerraron la manita, maquillada por el tanto de Vertessen en el añadido.

#### 30° JORNADA **ALEMANIA** Viernes 3-1 Eintracht-Augsburgo

Ayer Colonia-Darmstadt 0-2 1-2 Heidenheim-Leipzig 4-3 Hoffenheim-MGladbach 1-0 Wolfsburgo-Bochum 1-5 U. Berlin-Bayern Hoy

W. Bremen-Stuttgart (MLC) 15:30 Dortmund-Leverkusen (MLC) 17:30 Friburgo-Mainz 19:30

#### **ACTUALIDAD SOCIAL DE LAS PEÑAS**

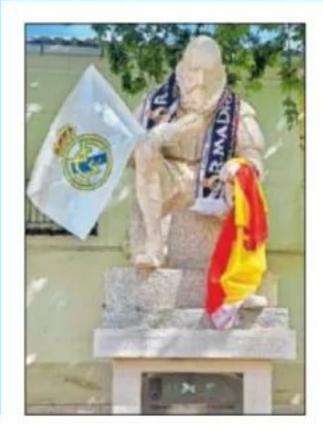

#### Argamasilla de Alba.

La Peña Cervantina nos envía esta imagen de la estatua de Miguel de Cervantes, el mítico escritor de El Quijote, que esta semana luce con una bandera y bufanda del Madrid y otra de España.

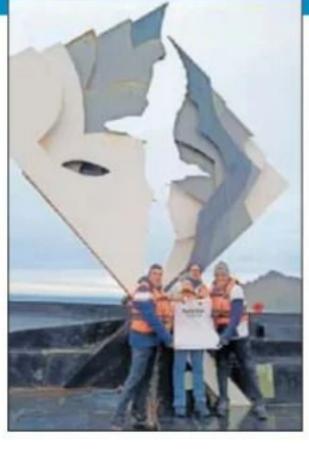

#### Cabo de Hornos. En

"El fin del mundo" posan tras el City-Madrid con una camiseta del equipo de Ancelotti. Llegados de las peñas de Arnedo (Toni), 'Vino Tinto' de Yecla (Antonio) y Rincón de Soto y Azagra (Eduardo).



Museo 'Tomás Roncero' (Fuente de la Corcha). Con la Peña Cultural Cerreña celebraron un acto con el veterano Antonio Ruiz.



Raúl, técnico del Castilla, antes de un encuentro del filial del Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano. s.com/lyncomelegiem

MARCO RUIZ

LA NOTICIA

aúl González Blanco, mito del madridismo y actual entrenador del Castilla, al que dirige por quinta temporada, abre la puerta a salir de la entidad. Considera que su etapa en el fútbol formativo ya ha terminado después de haber hecho un gran trabajo en la cantera del Real Madrid y su agente, Ginés Carvajal, escucha ofertas. La noticia, adelantada por SER Deportivos y confirmada por AS, llega entre los rumores de que el Sevilla tiene intención de buscar un proyecto con él, aun-

Logros Ganó la única Youth que tiene el Madrid y casi sube al Castilla

que desmentido por el club andaluz. A la puerta del mítico 7, eso sí, han tocado varios equipos de la Bundesliga sondeando su situación, pero sin ofertas en firme.

Raúl está abierto a explorar un futuro

fuera del club de su vida. Todo dependerá de las ofertas que lleguen. Según ha podido saber este periódico, en los últimos días ha recibido la llamada de Felix Magath, el mítico entrenador alemán que le tuvo a sus órdenes en el Schalke, para pedirle que inicie con él una nueva andadura en Alemania. Magath tiene una oferta de un equipo de la parte alta de la tabla que aún no ha trascendido.

La gran ilusión de Raúl siempre ha sido dar el salto al primer equipo del Madrid. Fue en

om/syncemiclegiam sus aspiraciones de entrenar al Madrid a corto plazo están casi x.com/pyncontelegie se ab a Sta

El técnico del Castilla considera que su etapa en el filial está agotada y escucha ofertas, mientras el club le da libertar para decidir su futuro

el verano de 2021 cuando estuvo más cerca, tras el adiós por sorpresa de Zidane. El club valoró entonces muy seriamente el ascenso de Raúl, pero se decidió que era mejor no quemar

esa bala porque la plantilla estaba en plena transición y se considera a Raúl una posibilidad de futuro exitoso. Entonces se miró a Allegri, a Conte... Y finalmente al regreso de Ancelotti, un acierto espectacular.

Ahora la situación para Raúl es muy distinta. Con

Ancelotti totalmente afianzado en el puesto y con Xabi Alonso como el técnico del momento y en la recámara, el 7 lo tiene muy difícil. Con ese panorama,

diluidas. Piensa que su carrera está estancada. Raul tiene dos grandes opciones para encontrar equipo.

La primera, obvio, es la Liga española, donde a nadie se le escapan las dos buenas temporadas que tuvo al frente del Castilla con una plantilla en la que se prima la formación antes que la competición. Hace dos años se quedó en la primera ronda del playoff de ascenso, ante el Ibiza, y la pasada campaña estuvo a dos minutos del ascenso. Se lo 'robó' el Eldense con un gol en el minuto 114 de la prórroga. Un 3-3 definitivo después de arrancar 0-2. Su mayor logro, ganar la Youth League, la única que tiene la entidad en sus vitrinas, con una generación de oro (Arribas, Miguel Gutiérrez, Blanco, Latasa, Chust, Peter...), en la que todos hablan maravillas de él.

Raúl escuchará las ofertas que lleguen, aunque su mayor

Magath

Su técnico

en el

Schalke le

quiere en

su próximo

proyecto

preocupación es conseguir la permanencia, puesto que un descenso del Castilla evitaría, a su vez, el ascenso del Madrid C a Segunda RFEF, prácticamente hecho. En eso concentra sus esfuerzos. Ya habrá tiempo de decidir su futuro con la temporada terminada. Por parte de

club blanco la postura también está clara. Raúl tiene el puesto en el Castilla hasta que sienta que su etapa ha terminado. En este asunto, decide Raúl.

**PRIMERA RFEF GRUPO II** CASTILLA **ALCOYANO** 3 Canizares Loren Primi (841) Carrillo Asencio Marvel Obrador (76') Imanol Armental (46") Mario Martin M. Angel (85') Palacios (76') Lara (62') Nico Paz De Palmas (84') \*\* Alvaro (85') Pradera (62') RAUL Aparicio (851) Aguero (46') Cuenca (767) Theo Zidane (76") David (851)

2024

de abril de

domingo,

Diario as

- GOLES. 1-0 (14'): Loren. 2-0 (58'): Nico Paz. 2-1 (72'): Selma.
- ARBITRO. Pastoriza Iglesias, Galicia. Amonestó a Mario Martin.
- ESTADIO. A. Di Stéfano. 1.700. espectadores.

#### Los goles de Loren y Nico Paz alejan al Castilla del filo

Si algo se le exige a cualquiera de los equipos que visten el escudo del Real Madrid, del primer equipo al prebenjamín, es que sepan desenvolverse ante la presión. Y el Castilla no iba a ser menos. Cuando la clasificación comenzaba a apretar, Raúl y sus pupilos aflojaron el nudo de la soga. Triunfo solvente contra el Alcoyano por dos chispazos de Loren, golazo el suyo, y un robo y finalización perfecto de Nico Paz. Más que tres puntos, un tranquilizante.

Para el filial blanco supone recuperar el tiento al tramo final y meter distancia con el descenso y con la ansiedad. Asunto especialmente relevante porque la semana que viene viaja a San Fernando, el equipo que marca la línea del infierno.

A esas dos dianas le sucedieron un parón de Lucas Cañizares a Primi y la culminación de una cierta reacción visitante con el gol de Selma, en el que precisamente Cañizares no anduvo fino. Pero no era el día para que hubiera más sustos, el Castilla logró mantener el volante del partido amarrado. Aparicio echó el cierre. Raúl y sus chicos ganan un balón de oxígeno. -C. A. Forjanes



Nico Paz celebra el 2-0.



Los jugadores del Atlético se ejercitan durante la sesión de entrenamiento de ayer en Majadahonda.

# Restañar heridas en Liga

PATRICIA CAZÓN

LA PREVIA

uando el fútbol duele, nada mejor que el propio fútbol para olvidarlo. Así viaja el Atlético a Vitoria, con la necesidad de no perder pie en lo único que le queda por competir en otra temporada sin títulos: quedar entre los cuatro primeros, entrar en la próxima Champions, vital para la estabilidad actual. El Athletic, que ganó la Copa pero quiere más, acecha a tres puntos. Sigue sin

ser distancia tranquilizadora. Tampoco que el partido en el que volver sea fuera de casa. Ha sido lejos del Metropolitano donde a los rojiblancos esta temporada se les ha ido todo por el sumidero.

Aunque el último partido en Vila-real lo ganaron, son siete derrotas

en quince partidos a domicilio, demasiado para un equipo que aspira a todo, al menos de inicio. Pero Oblak Ileva 61 goles

El Atleti viaja a Vitoria para asegurar la cuarta plaza en Liga y olvidar la eliminación de Champions 

El Alavés busca confirmar la tranquilidad... con Samu Omorodion y Giuliano

encajados, pero Morata y Griezmann ya no son los que eran, los de principio de temporada, la mejor pareja goleadora de Europa. El primero lleva un gol

en los últimos nueve partidos de Liga Delantera y finalmente no viajó porque se sin-Morata es tió indispuesto en baja por el último entrenamiento y no trabajó indisposición con el grupo; el segundo, además del y le cubren tobillo tocado, dos El Jebari goles. y Abde

Enfrente, el Alavés, que busca sellar la tranquilidad de los 35 puntos

que aseguren la continuidad en Primera. Lleva 32 y tres derrotas seguidas. En sus filas dos futuros rojiblancos. Samu, cedido por el Atleti tras comprárselo al Granada, y Giuliano, el hijo menor del Cholo, son amenaza. El primero ya sabe qué es marcarle al Atleti. Lo hizo en la primera jornada, cuando debutaba en Primera en el Metropolitano y aún era del Granada. En Vitoria ha hecho ocho (y una asistencia). El cholito ha regresado de una fractura de peroné y asegura eso que lleva de serie, en el apellido, lucha y garra.

Luis García, que no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos como local ante el Atleti (dos victorias), tiene a todos disponibles menos a Sedlar, puede recuperar a sus jugadores básicos, Javi López, Guridi y los demás, después de que en Los Cármenes le saliese mal la apuesta por

#### AL ATLETI LE CUESTA LA CHAMPIONS

Al Atleti le suele costar olvidar la Champions. En la 18-19, tras caer ante la Juve en octavos, perdió ante el Athletic. En la 20tras el Chelsea, hubo una victoria en Vitoria, pero una derrota ante el Sevilla y empate ante el Betis. En la 21-22, tras el City siguió ganarle al Espanyol, empatar ante el Granada y perder contra el Athletic. La temporada pasada, a la nada en Oporto, un empate ante el Espanyol y caer ante el Mallorca.

Tenaglia, Duarte y Panichelli, para tratar de atragantársele al Atleti como lo hizo el propio Alavés en la última visita de los rojiblancos a Mendizorroza, que se llenará: septiembre de 2021, victoria de los vascos 1-0. Duarte es baja de última hora.

Con Llorente sancionado. cumple ciclo de amarillas. Simeone, parece, puede dar descanso a Witsel, más confianza a Nahuel Molina y la continuidad de Azpilicueta en el once, pero como central

zurdo. Vuelve Lino, se mantiene su centro del campo (De Paul, Koke, Barrios) y su delantera final en Dortmund, El Jebari y Abde Raihani refuerzan el ataque desde el Atleti B. Para olvidar la Champions. Y que sane

#### **Precedente**

Luis García no ha perdido nunca de local ante el Atlético

Atlético

Entrenador

Simeone

31. Gomis

23. Reinildo

4. Paulista

20. Witsel

8. Saül

39. Abde

22. Hermoso

17. Riquelme

30. El Jebari

Moldovan

la Liga. Lo único que queda. Como le recordó Miguel Ángel Gil el otro día a la plantilla. La Liga de siete.



# "Nos habría venido mejor que siguieran en la Champions"

#### **García Plaza**

J. LEKUONA / VITORIA

#### ¿Cómo ve al grupo después de perder en Granada?

-Estamos con ganas de volver a jugar como antes y recuperar nuestro estilo. Soy una persona sincera y digo las cosas como las siento. No me gustó nada el partido del otro día en Granada, pero tengo que recordar que llevo 77 partidos en puestos de objetivo final, la permanencia. Entre el año pasado y este siempre hemos cumplido en el día a día.

#### -Hay que confiar en ellos, ¿verdad?

—Sin duda, seguro que sacan esto adelante.

#### —Habla de la juventud de la plantilla. ¿Es una ventaja o un problema?

—Hay jugadores que no han vivido estas experiencias y es algo que se nota. Samu, por ejemplo, tiene 19 años y le afectan las cosas porque no es como Kike García, que lleva toda la vida en esto.

#### cheó a Samu en el Nuevo Los Cármenes. ¿Cómo cree que lo vivió?

—Se suele hablar a toro pasado, pero estoy convencido de que fue muy duro para él. Había vivido en esa ciudad, había jugado en ese club y ver que la gente se metía con él tuvo que ser muy complicado. Pero irá aprendiendo, como todos.

#### —¿Cómo ve al Atlético?

-Es uno de los mejores equipos de España, aunque ahora va cuarto en la tabla. Este año le está costando un poco más al Cholo conseguir el equilibrio pero tiene jugadores de



García Plaza.

Orgulloso

"Llevo

77 partidos

en puestos

de objetivo

final, la

salvación"

primer nivel. Es un entrenador histórico.

#### -Es un partido especial para usted, ¿verdad?

-Sí, claro, ya sabéis que tengo un poco el corazón rojiblanco. Estuve en aquella cantera, -La gente del Granada abu- jugando en el segundo equipo

y a punto de hacerlo con el primero. Creo que en aquella época era más difícil dar ese salto que ahora. Eran otros tiempos.

#### -Vienen de caer en la Champions con el Borussia de Dortmund...

-Es que hemos tenido mala suerte incluso en ese sentido. Ahora sólo se centrarán en la Liga. Prefería que hubieran pasa-

do a semifinales, por cariño al club y porque nos habría venido mejor.

#### -¿Cómo hay que jugar contra ellos?

—Con confianza, haciendo lo nuestro.

#### EN BREVE

#### Mala racha de Oblak

Oblak Ileva once partidos seguidos encajando un gol, contando todas las competiciones. No deja su portería a cero desde el 17 de febrero, cuando se enfrentó a Las Palmas en el Metropolitano (5-0).

#### Mendizorroza, lleno

El estadido alavesista va a rozar el lleno. El Glorioso necesita a su gente después de tres derrotas consecutivas y una victoria en las últimas nueve jornadas. Sólo un gol en los recientes cinco partidos.

#### **Ultimo** precedente

La última visita del Atlético a Vitoria en la Liga fue el 25 de septiembre de 2021 y el partido finalizó con triunfo local. El Alavés ganó 1-0 con tanto de Laguardia. El Atlético sí ganó los dos últimos en casa.



Witsel se quedará fuera del once del Atlético. El belga sólo se ha perdido un partido de la Liga, el primero, y fue por estar sancionado.

#### 400 hinchas atléticos

Cerca de 400 seguidores del Atlético estarán en las gradas del estadio de Mendizorroza. La afición sigue apoyando al equipo en todos los partidos que juega fuerea del Metropolitano.

# "Nahuel es noble, trabajador y nos dará cosas buenas"

#### **Simeone**

F. J. DÍAZ / MADRID

El Atlético cayó eliminado frente al Borussia Dortmund y no sé cómo se motiva a la plantilla de cara a este final de temporada...

—En el partido de Champions se hizo todo lo que pudimos a nivel de entrega, de esfuerzo, de dar lo mejor... Hay que estar tranquilos en este sentido. Cometimos errores, que nos llevaron a quedar eliminados, y ahora empieza lo que nos queda, que es la Liga. Hay que llevar una línea en la que estamos, sabemos que el Alavés jugará con intensidad, lo hace muy bien y no me imagino otro partido que éste.

#### —En el Alavés juega Samu, un futbolista que está cedido por el Atlético y que está rindiendo muy bien...

-Siento que no es justo hablar de un chico que está en otro lado cuando la temporada no terminó. Se está valorando el trabajo que está haciendo Samu y cuando termi- trabajador. Nos dará las cosas

ne la campaña y valoremos ciertas situaciones podré responder con más cosas. Obviamente tengo que tener respeto por el lugar en el que está.

#### —Nahuel Molina ha sido objeto de críticas tras su partido ante el Borussia Dortmund.

—Es un jugador muy importante para nosotros, que tiene muchísimas cosas buenas

y otras por corregir, como todos los futbolistas. En alguna ocasión algún error puede generar estar más pendiente de él, pero ha demostrado hacerlo muy bien. Es un jugador importantísimo. Tiene recorrido, gol,



Simeone.

Vermeeren

"También

a Griezmann

le costó

muchísimo,

tendrá su

oportunidad"

centro, trabajo, pero cuando no puede resolver algunas situaciones de juego aparecen las críticas. Debe seguir mejorando, como el delantero que no marca gol. Es un chico noble, todos le queremos mucho y es

> que tiene, que son muchísimas y muy buenas.

#### —¿Qué le falta a Vermeeren para tener más minutos en su equipo? —Seguir trabajando. Está intentando evolucionar, acercarse desde el idioma, estudiándolo, ya lo lleva mucho mejor, eso le hace tener más convivencia. En los entrenamientos está dan-

do sus mejores cosas. Atravesó Griezmann una etapa que le costó muchísimo cuando llegó. Confiemos en que mejore y en que nosotros le podamos dar la oportunidad de que lo demuestre.

Correa celebra un gol.

Vallage.

#### Entre las muchas notas negativas y alguna que otra positiva de Dortmund, Simeone sí quedó satisfecho con lo que vio de Correa. El técnico recurrió a él (y a Riquelme y Barrios) tras el descanso para arreglar el desaguisado del primer tiempo y, aunque

al final resultó insuficiente, el

10 sumó y dio esperanzas de

pasar al Atlético. "Necesitábamos más movimiento", explicó el Cholo. El esfuerzo tendrá recompensa y Correa será titular contra el Alavés. El argentino, más allá de marcar el 2-2 al Borussia, fue también el rojiblanco con más remates de la noche: cuatro de los diez que hizo el equipo, pese a jugar solo medio partido. También

participó en el 2-1, pues con su modo agitador provocó el córner que hizo bueno Hermoso. Para verano, es uno de los jugadores en el escaparate. Entre sus retos para esta recta final, y por si es la despedida, está a tres partidos de los 417 que disputó Gabi con la rojiblanca. Si lo supera, se colará en el top-10 histórico del

Atlético; y si participa en las siete jornadas, igualará a Arteche (421) en el noveno puesto. Correa, siempre importante aunque siempre también teniendo que remontar, quizá está ante su última reconquista en el Atlético. Por lo pronto, Simeone le premiará con un hueco en la delantera para el choque de Mendizorroza.





Laguardia y Duarte posan esta semana en las instalaciones de Ibaia.

## Duarte cae lesionado y debe esperar para superar a Laguardia

#### Ambos acumulan 176 partidos

Histórico

Pacheco

lidera

la lista

de encuentros

en Primera,

con 208

Atlético

"¿Que viene

el equipo

del Cholo?

No tenemos

miedo

a nadie"

JAVIER LEKUONA / VITORIA

ubén Duarte ya es una leyenda dentro del Alavés. Al ser titular el pasado domingo contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes, sumó 176 partidos con la elástica albiazul en Primera División e igualó con Víctor Laguardia. Con 155 está Magno Mocelín y con 154, Antonio Karmona. El que tiene la cifra más alta de la historia es el portero Fernando Pacheco, con 208 compromisos. El lateral

soñaba con escalar hoy al segundo peldaño en solitario, pero tiene que aplazar su salto, ya que arrastra una lesión que el club no precisó ayer. García Plaza ya avisó en la rueda de prensa de previa que había dos jugadores, uno especialmente, que tenían difícil llegar. Lo normal es que todavía juegue más en lo que resta de temporada y que supere a Laguardia, pero sin alcanzar al guardameta pacense. Tiene contrato hasta el año 2026.

Su veteranía puede ser clave en este final de temporada. "Este equipo

está unido, hemos demostrado ser un gran grupo, pero ahora hay que cambiar el chip porque los partidos ya no vuelven nunca", resume el lateral almeriense de 28 años. El anterior choque en Granada estuvo rodeado de polémica. LaLiga denunció los cánticos insultantes contra Omorodion en el coliseo nazarí. El delantero del Alavés fue increpado por un grupo de aficionados, que entonaron "Samu eres una rata", molestos por su salida al poco de arrancar la campaña para fichar por el Atlético y más tarde irse a un rival directo por la permanencia como el Glorioso.

Duarte añadió: "Hay que tener más maldad después de llegar a los tres cuartos. Estamos en la mejor liga del mundo. Entrenamos con mucha in-

> tensidad y ganas y hay que seguir así porque ese es el camino, ya lo suele comentar el míster. Somos profesionales y si estamos pasando por una mala racha, pues a cambiar la dinámica, a dar el 200 por ciento y a conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia. ¿Que viene el equipo del Cholo? No tenemos miedo a nadie, hemos demostrado que sabemos competir".

> Estos días el equipo ha estado apoyando al Baskonia de la Liga ACB en su pelea por entrar en el playoff de

la Euroliga. Desde 2011, Alavés y Baskonia pertenecen a la misma propiedad. Josean Querejeta se hizo con el club de fútbol tras una etapa que estuvo a punto de terminar en liquidación por acumulación de una gran deuda económica con un paso demoledor de Piterman. 3

SECRETOS DE MERCADO

La mala temporada del conjunto rojiblanco provocará una revolución en la plantilla. El club pretende rejuvenecer el equipo el próximo verano.

MANU SAINZ

# Lucumí, el fan de Perea que vigila el Atleti

El central del Bolonia es uno de los candidatos para reforzar la zaga colchonera 

Inter, United, Juventus y Milan también siguen sus pasos

hon Lucumí (25 años, Cali, Colombia) es uno de los centrales que tiene monitorizado el Atlético de cara al próximo verano. De hecho, el club rojiblanco es el que más interés está mostrando en El Muro. Así se le conoce en el Bolonia por su sobriedad y por el hecho de que la ciudad italiana está amurallada. Desde su llegada, la afición del estadio Renato Dall'Ara dice que Lucumí es el verdadero muro de Bolonia. Tiene contrato hasta 2026 y su precio es de 25 millones, pero negociables, según fuentes cercanas al club italiano.

Lucumí, además, es seguidor del Atlético desde la etapa de su compatriota Luis Amaranto Perea en las filas rojiblancas. El excentral atlético es su referente. De ahí su afinidad con el club colchonero. El director deportivo del Atlético, Andrea Berta, tiene

muy buenas referencias de Jhon Lucumí. No en vano, sus números esta temporada le avalan como un central de garantías tanto en la faceta defensiva como en la fase de construcción del juego. Es el central que más porcentaje de duelos defensivos gana (75,6%) en la Serie A y lidera también la clasificación de pases cortos dados por partido (61,5). A esto hay que añadir que tiene un porcentaje de acierto en el pase del 96%, siendo el segundo mejor central de la liga italiana en este apartado. Estos datos justifican que Thiago Motta, actual técnico del Bolonia y exjugador del Atlético, le considera la piedra angular de su entramado defensivo.

Precisamente, el centro de la defensa es una de las parcelas del Atlético que



Lucumí, con el Bolonia.

#### AL TOQUE

- Jesús Areso es una de las revelaciones de Osasuna esta temporada. El nivel que está mostrando esta campaña y su capacidad física han llamado la atención de varios clubes de la Premier. Tiene contrato hasta 2026.
- Paco Jémez, que rescindió esta semana su contrato con el Tractor iraní por la delicada situación bélica en Oriente Medio, estuvo en la recámara del Sevilla por si no se llegaba a un acuerdo con Sánchez Flores tras la destitución de Diego Alonso.

más vulnerable se ha mostrado esta temporada, como refleja el dato de que el equipo de Simeone lleva encajados este curso 61 goles, una cifra récord desde la llegada del técnico argentino. Además de mejorar los malos números defensivos de la presente campaña, el Atlético pretende rejuvenecer la próxima temporada la zaga. A esto le ayudará que sólo Giménez tiene contrato más allá del próximo 30 de junio, puesto que renovó hasta 2028.

Mario Hermoso no parece dispuesto a aceptar la oferta de renovación y todo apunta a que se irá, mientras que Savic y Witsel terminan contrato también, y su futuro está sin decidir. El que seguro que no seguirá es Gabriel Paulista, que firmó sólo hasta final de temporada. Este escenario justifica que el club rojiblanco priorice remozar el eje de la zaga con, al menos, un par de centrales. En la lista, además de Lucumí, se encuentran el defensa del Niza

y ex del Barcelona, Jean-Clair Todibo, el valencianista Cristhian Mosquera o el central del Olympique de Marsella, Leonardo Balerdi, al que ya sondeó el Atlético en el mercado de invierno, aunque él mismo reconoció que no llegó a haber una oferta formal: "Hubo cierto interés, pero no fue una oferta".

Los que conocen de cerca a Lucumí le describen como muy tranquilo y hogareño, pero que se transforma cuando entra en el campo. Los analistas, por su parte, consideran que es el prototipo de central del Siglo XXI: rápido, físico, reactivo y muy bueno en los duelos directos, como demuestran los datos. No obstante, el Atlético tendrá una fuerte competencia en la puja, puesto que Juve, Inter, Manchester United y Milan también están interesados en su fichaje.



Samu, durante un partido con el Alavés en Mendizorroza.

# La explosión de Samu multiplica su valor

#### Ofertas de 45 millones por un jugador que costó seis

S. PICOS / MADRID

amu Omorodion concentra los focos en la tarde de hoy. Primero, porque el Alavés necesita sus goles para alejar los puestos de descenso. El punta ha sido titular en los diez últimos partidos, pero tras marcar cuatro dianas en los tres primeros, lleva siete seguidos seco. Incorporado en la tercera jornada cedido por el Atlético, Samu suma ocho goles como babazorro, el doble que Luis Rioja, segundo máximo anotador del equipo en Liga. Uno había marcado previamente con el Granada. Fue en la primera jornada, en su debut en la máxima categoría... y en el Cívitas Metropolitano. Un gol, unos movimientos y un potencial que llevaron al Atlético a pagar su cláusula de seis millones.

Con la negativa del Granada a negociar y el depósito del importe cifrado en su contrato, no podía ser inscrito de nuevo con el equipo andaluz, por lo que el

Atlético le encontró acomodo en el Alavés para cubrir la larga lesión de Giuliano Simeone, también cedido por los colchoneros. Y está rindiendo a las mil maravillas. A sus 19 años, su primer curso en la élite no pasa desapercibido. Para nadie.

"Se valora por sí solo el tra-

Test

El punta

examina

a la defensa

rojiblanca

en presencia

de Simeone

bajo que está haciendo. Cuando acabe la temporada, responderemos con más cosas", explicaba ayer Simeone. El técnico no le pierde la pista. Sabe lo difícil que es encontrar gol y el internacional Sub-21 lo tiene. Y no es el único. La explosión de Samu Omorodion ha llega-

do a la Premier League. Varios clubes se han interesado en la situación de Samu y siguen sus partidos en directo. Con propuestas dispuestas a alcanzar los 40 y los 45 millones. Pero el Atlético, por el momento, cierra las puertas a cualquier salida. Su cláusula es de 90 millones y su potencial es enorme.

El club rojiblanco tiene que llevar a cabo un proceso de rejuvenecer la plantilla y un cambio de ciclo. Y ha incorporado, por un precio ínfimo, a un juga-

> dor cuyas ofertas ya multiplican por ocho lo invertido. En verano será el momento de decidir. Que pueda lucir en la pretemporada y ganarse a Simeone antes de viajar a los Juegos Olímpicos. Parece claro que está en los planes de Santi Denia. También se baraja una nueva cesión.

Su partido contra el Atlético es una buena prueba. Ya sabe lo que es marcar a Oblak. Poner en jaque a su defensa le puede servir para ganarse una oportunidad en el futuro.



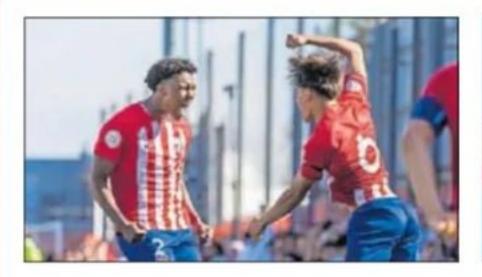





Los jugadores del juvenil A del Atlético celebran el título de Liga certificado contra el Sanse.

# El juvenil A de Torres se proclama campeón

#### Victoria decisiva ante el Sanse a falta de dos jornadas

SERGIO PICOS / LA CRÓNICA

lirón, alirón, el Atleti es campeón. Aunque haya que recurrir a la categoría de juvenil, el A dirigido por Fernando Torres cumplió y con su victoria ante el Sanse (0-2) se corona como el mejor equipo del grupo con dos jornadas de ventaja. El equipo rojiblanco supera en siete puntos al Real Madrid de Arbeloa tras derrotarle en los dos derbis del curso y ya es matemáticamente campeón y disputará la Copa de Campeones.

Y supone una gran alegría para un Fernando Torres que esta semana sufrió la pérdida de su padre. La plantilla se volcó con su técnico, que ya suma dos entorchados en sus tres temporadas al frente del juvenil A. El capitán Javi Alonso fue el primero en acudir al banquillo para celebrar la diana que abría el marcador, un fantástico cabezazo tras el centro de Iker Luque. Darío Frey hizo la

sentencia con un muy buen golpeo. Un partido donde el técnico no contó con su estrella Rayane Belaid, internacional Sub-19 que ha reforzado al Atleti B.

Un equipo coral, que ha dominado con puño de hierro el torneo y que, además de Rayane, cuenta con Omar

Janneh como goleador (17 tantos). Esquivel, Spina, Darío Frey, Jano Monserrate, Iker Luque... nombres de mucho futuro y habituales en los entrenamientos del primer equipo. El Atlético, a falta de dos jornadas, acumula 75 goles a favor y ha encajado únicamente 15, el me-

Éxito

Segundo

título del

técnico en

sus tres

años en

el banquillo

jor de la categoría en ambas facetas.

Es el segundo título de Fernando Torres. El primero fue
hace dos temporadas, oficialmente
como segundo de
Ricardo Ortega por
no cumplir con todos los requisitos
para ejercer como
primero. Una plantilla con Pablo Barrios. La Academia

sigue demostrando su gran salud y Torres, su evolución en los banquillos. Una fiesta rojiblanca por todo lo alto. F. J. DÍAZ



#### Un triunfo con especial dedicatoria

eguro que este título es especial para Fernando Torres. El que fuera futbolista legendario del Atlético perdió a su padre esta semana y el Niño le habrá dedicado el campeonato liguero que ha ganado con el juvenil. Recuerdo a José Torres en los tiempos en los que el Niño comenzaba. Aún no tenía el carnet de conducir y su padre le acercaba a Majadahonda. Amable y respetuoso. Callado, con las palabras justas para cada ocasión. Fernando apuntaba a gran futbolista, se vislumbraba que podía ser lo que posteriormente fue. Tiempos de sueños y de esperanzas. A José le gustaba dar los buenos días, charlar un ratillo con la prensa y luego, cada uno iba a lo suyo.

e alegro por el Niño. Fue un gran jugador al que tuvimos la suerte de acompañarle en su trayectoria, y siempre dije que me quedo con el Fernando Torres persona. Mucho mejor que el futbolista. Pocas veces le habrá dicho no a alguien que le pidiera una foto, un autógrafo... Un chico formado en el Atlético, que logró cumplir sus sueños. Y que cuando fue figura se supo comportar acorde con lo que su padre, su familia, le había enseñado. El éxito con el juvenil tiene dedicatoria. Su padre seguro que le seguirá apoyando, aunque ya no esté a su lado.



Salim El Jebari.

#### El Jebari y Abde entran en la lista para compensar la baja de Morata

Simeone tiene problemas en ataque de cara al partido ante el Alavés y el técnico recurre a Salim El Jebari y Abde Raihani, el extremo izquierdo y el punta del Atlético B. El Cholo tiene que tirar, una vez más, del conjunto filial, puesto que en ataque apenas tiene futbolistas disponibles. El Jebari jugó los últimos doce minutos en el encuentro liguero frente al Cádiz. Sustituyó a Koke en el encuentro de la jornada 28 del campeonato liguero. Ya ha debutado en el campeonato liguero con el Atlético y también es habitual en los entrenamientos del conjunto madrileño.

Con 20 años es uno de los futbolistas con más futuro en la Academia. Para la eliminatoria de Champions ante el Dortmund fue Adrián Niño el que completó la lista de convocados. Ahora le toca el turno a El Jebari, que ha marcado cuatro goles y dado cinco asistencias en Primera Federación, y para Abde Raihani. El primero es fijo para Tevenet, el segundo ha perdido mucho protagonismo y es una variante para Niño y Nabil. Abde lleva cuatro tantos y un pase de gol con el Atleti B. Su última diana fue en el derbi ante el Real Madrid Castilla. Y fue convocado con la primera plantilla en la última jornada de la pasada temporada contra el Villarreal. Con Griezmann y Correa como únicas opciones sanas (tampoco está el comodín Llorente), Simeone tiene a El Jebari y Abde en la recámara.

#### PRIMERA FEDERACIÓN



Niño celebra un gol con el Atleti B.

# Exigente prueba del Atlético B en Ibiza

#### IBIZA ATLÉTICO B 12:00 CAN MISSES Sequeira | Iturbe Unai Medina Boñar 12 Monjonell Mariano 4 15 22 Pepe Sánchez D. Martinez Pablo Pérez Javi Jimėnez Patrick Soko Ndiaye 23 Eugeni Gismera Fausto Guerrero Alex Gallar Diego Bri 17 10 Arturo Molina Adrián Niño Obolskii Cala Fernández Romo ENTRENADOR Tevenet. **ARBITRO** ROMERO FREIXAS

#### El equipo local ocupa la tercera plaza del grupo

■ El Atlético B tiene un partido complicado ante un Ibiza que está tercero en la clasificación y que quiere asegurar sus puestos de playoff. El Atlético realizó la semana pasada un buen partido ante el Málaga, pero perdió al no aprovechar las ocasiones de que dispuso. Los de

Tevenet, en la zona media, buscan puntuar para no complicarse la vida. El filial del Atlético está siete puntos por delante del San Fernando, que marca los puestos de descenso. Tevenet volverá a contar con el cancerbero Iturbe. Gomis, que jugó frente al Málaga, viaja con el primer equipo. Y la ausencia en el once de El Jebari la cubrirá con Cala, quien le dio mucha mordiente ante el Málaga. El conjunto pitiuso cuenta con las bajas de Lluc Matas, por lesión, y de Iñaki y Arroyo, por sanción. Fernández Romo no se fía del talento rojiblanco.



Iago Aspas celebra junto a sus compañeros el tercer gol del Celta.

# El eterno Aspas obra su enésimo milagro



|        | _ | _      |     |
|--------|---|--------|-----|
| CELTA  |   | LAS P  | ALN |
| Guaita |   | Valles |     |
| A.C.   |   | A I    | -   |

| to the term of the | 7.0010000          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Mingueza **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suárez .           |
| Domínguez **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herzog 🌸           |
| Unai Núñez 🎍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mármol 🎍           |
| C. Pérez (85') **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cardona (81')      |
| Jailson 🎂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Loidice (62') -    |
| Beltrán (78')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perrone (79')      |
| Hugo Álvarez **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kirian .           |
| Aspas (78') ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munir (79')        |
| Larsen (66')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Kaba (62') -    |
| Swedberg (66')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moleiro 🍝          |
| GIRÁLDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PIMIENTA           |
| Iván Villar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escandell          |
| Kevin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lemos              |
| Starfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sinkgraven (81') . |
| Manguillo (78') 🌲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benito Ramirez     |
| Cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mfulu              |
| D. L. Torre (78') •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J. Muñoz (62')     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TENERS (1992)      |
| Sotelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fabio (79')        |

Curbelo

Campaña

Sandro (62')

Marc Cardona

Pejiño (79')

#### GOLES

Miguel (85')

Allende

Bamba (66')

Manu Sánchez

Douvikas (66') \*\*

- O-1 (11'): Herzog.
- 1-1 (37'): Aspas.
- 2-1 (39'): Swedberg.
- 3-1 (71'): Douvikas.
- 4-1 (76'): Aspas.

#### ÁRBITRO

Hernández Maeso (Extremadura). Amonestó a Larsen (66'). Arbitro de VAR: De Burgos Bengoetexea (País Vasco).

#### INCIDENCIAS

Balaidos. 21.256 espectadores. Césped en buen estado.

#### **EL DETALLE**

#### LARSEN CUMPLIRÁ CICLO EN VITORIA

El único jugador de campo de Primera que ha sido titular en todas las jornadas va a perder esa condición. Jorgen Strande Larsen vio amarilla por perder tiempo y cumplirá ciclo en Vitoria.

#### El Celta remonta con dos goles y dos asistencias del ídolo local

A. MARTÍNEZ / LA CRÓNICA

uince años después de debutar en Balaídos con un doblete que evitó el descenso del Celta a Segunda B, y la más que probable disolución del club, lago Aspas sigue protagonizando milagros vestido de celeste. El último, uno de los más impactantes, lo obró ante Las Palmas en un duelo clave para la permanencia del conjunto vigués en Primera. Con dos goles y dos asistencias, el Principe de las Bateas confirmó el efecto Giráldez y la caída libre de los pío-pío.

Transcurrida la primera media hora era difícil imaginarse lo que iba a suceder. Las Palmas no sólo mandaba en el marcador gracias a un gol de cabeza de su canterano Herzog, sino que movía el balón a placer. Los pupilos de García Pimienta volvían a ser el equipo que hasta hace dos meses soñaba con luchar por Europa. Sin embargo, Aspas lo cambió todo en dos minutos. El delantero moañés se asoció con Carles Pérez para

### Giráldez

En la segunda parte ajustamos cómo salir un poquito más por fuera por el lado derecho para atacar la profundidad. lago Aspas es el mejor jugador en la historia de este club".

#### **Pimienta**

El Celta mereció ganar el partido. Ellos fueron más efectivos y supieron aprovechar nuestras debilidades. En las últimas jornadas no se está viendo el equipo que tenemos".

empatar y de inmediato sirvió en bandeja el 2-1 a Swedberg. Ojo a los números del sueco, titular por primera vez en Liga. Esconde su instinto asesino bajo un aspecto de Erasmus despistado. Ha jugado 190 minutos y ha marcado cuatro tantos.

'Giraldismo'. Una vez que Aspas, camino de cumplir 37 años, le cogió el truco a Las Palmas, lo mejor que le sucedió a los visitantes fue el resultado final. Valles evitó una goleada de escándalo y antes de que llegara el tercero del Celta firmó hasta cinco paradas seguidas de mucho mérito. Ninguna de ellas fue al ídolo local, que se encargó de sentenciar. El 3-1 se lo regaló a Douvikas y el griego no tardó en devolverle el favor.

El recital ofensivo de los gallegos en la segunda parte fue puro Giraldismo. El Guardiola de O Porriño ha transformado por completo al temeroso equipo que dirigía Rafa Benítez. Las Palmas, con cinco derrotas consecutivas, clama por las vacaciones.

REMATES

#### CELTA FUERA A PUERTA Carles Pérez 3 3 0 Aspas 2 0 Swedberg 2 0 Jailson 1 1 Mingueza 0 2 Unai Núñez 0 1 Larsen 1 0 Beltrán 1 0 Douvikas 0 1 Hugo Alvarez 0 1 Bamba 13 8 Total LAS PALMAS 2 0 Herzog 0 2 Munir 0 1 Perrone 0 Sandro 1 0 Javi Muñoz 1 0 1 Kirian 1 0 Pejiño 5 4 Total

### Chavarría e Isi, dos zurdazos que valen media salvación

Los rayistas remontaron el gol de Moi Gómez en cuatro minutos



| Dimitrievski 4     | Herrera                         |
|--------------------|---------------------------------|
| Balliu 4           | Areso                           |
| Mumin **           | David Ga (18')                  |
| Lejeune •          | J. Herrando                     |
| Chavarría ***      | J. Cruz (81')                   |
| Unai L. (73')      | P. Ibáñez (67"                  |
| Óscar V. (46') 4   | <ol> <li>Muñoz (67')</li> </ol> |
| De Frutos (73') ** | Moi Gómez (8)                   |
| Trejo (81')        | Rubén G <sup>a</sup>            |
| lsi 44             | Raúl G <sup>a</sup>             |
| Camello (59')      | Rubén Peña                      |
| IÑIGO PÉREZ        | ARRASATE                        |
| Cárdenas           | Aitor Fdez.                     |
| Ratiu              | Stamatakis                      |
| Martin             | Catena (18')                    |
| Espino             | Torró (67')                     |
| Crespo (81') s.c.  | Osambela (81)                   |
| P. Ciss (46') **   | Mojica (81')                    |
| Bebé (73')         | Moncayola (67                   |
| Dozo               | Arnáiz                          |
| Pozo               | FIGURE .                        |
| Nteka              | Svensson                        |

#### GOLES

Falcao (73')

RdT (59')

Q-1 (28'): Moi Gómez. 1-1 (79'): Chavarria. 2-1 (83'): Isi.

#### **ARBITRO**

Melero López (Andalucía). Amonestó a Óscar Valentín (44'). Iker Muñoz (47'), Pathé Ciss (50'), Isi (85') y Unai López (91'). Árbitro de VAR: Martínez Munuera (Alicante).

#### INCIDENCIAS

Estadio de Vallecas. 12.617 espectadores.

#### **Iñigo Pérez**

Estoy contento porque hemos remontado para sumar tres puntos vitales. Hay cosas a mejorar. La primera parte no me ha gustado, pero entiendo la situación en la que estamos. Debemos ir a más".

mos bien v. en el segundo, en el último cuarto de hora, nos quedamos sin energía. La gente puede pensar que estamos de vacaciones pero no es así. Marcaron dos golazos".

MAITE MARTÍN / LA CRÓNICA

e la angustia a la euforia en sólo cuatro minutos. Moi Gómez hizo un nudo en la garganta a la parroquia vallecana, que veía cómo el Celta le pasaba en la clasificación, pero el Rayo tiró de amor propio para remontar su primer partido de la temporada. Chavarría igualó la contienda con un misil imparable y, sin apenas tiempo de recuperar la voz, el barrio celebró el 2-1 de Isi. Otro zurdazo. Otra obra de arte. Iñigo Pérez le ganó la partida a su maestro y mentor Arrasate y consiguió su segundo triunfo en estos dos meses al timón del Santa Inés. La Vida Pirata volvió a sonar. La vida se ve de otro color con el descenso a nueve puntos.

Osasuna tiñó de rojillo la primera parte. Rubén García tuvo las primeras ocasiones, pero fue Moi Gómez quien los adelantó a la media hora. El alicantino recibió la pelota de Raúl García y la cruzó tanto que fue el palo contrario el que la desvió hacia dentro. Fin al récord de imbatibilidad de la Franja de 349 minutos. Jaque ¿mate? El repertorio del Rayo sonó más intenso tras el descanso. La entrada de Ciss, RdT, Falcao... subió las revoluciones. No es Vallecas fiera para domar. Ni el Rayo equipo al que dar por muerto. Chavarría e Isi dejan el sueño del Centenario en Primera mucho más cerca.



Isi celebra pletórico su 2-1.

| REMATES      |          |       |
|--------------|----------|-------|
| RAYO         | A PUERTA | FUERA |
| Lejeune      | 2        | 3     |
| De Tomás     | 0        | 4     |
| Isi          | 2        | 1     |
| Camello      | 0        | 2     |
| Unai López   | 1        | 0     |
| Chavarría    | 1        | 0     |
| Mumin        | 0        | 1     |
| Total        | 6        | 11    |
| OSASUNA      |          |       |
| Moi Gómez    | 1        | 1     |
| Rubén García | 1        | 1     |
| Pablo Ibáñez | 0        | 1     |
| Iker Muñoz   | 0        | 1     |
| Total        | 2        | 4     |

| Arrasate              |
|-----------------------|
| El primer tiempo estu |

INGLATERRA → El equipo de Guardiola supera a un Chelsea que no supo materializar las numerosas ocasiones de las que dispuso. Curso en blanco para los de Pochettino; solo les queda pelear por la sexta plaza en la Premier.

# Bernardo se redine en Wembley

PABLO MONTAÑO

LONDRES

olo un azul estará en la gran final de Wembley, y será el azul celeste del City. Esta vez sí, en la FA Cup, el campeón podrá defender su corona. Y gracias al que escasos días atrás fue su villano. La eliminación europea mermó a los pupilos de Guardiola tanto en lo mental como en lo físico, pero no lo suficiente. Haaland se vio incluso obligado a perderse la cita copera. No así De Bruyne, Walker o Bernardo Silva, que partieron como titulares en el templo del fútbol inglés. El sueño del doble-triplete se había esfumado en Mánchester, pero la posibilidad de sumar un nuevo doblete nacional seguía vivo en Londres.

El Chelsea, que gozó de ocasiones, muchas y claras, para alcanzar su segunda final copera de la temporada, fue incapaz de batir a Ortega. Jackson desesperó a propios y contrarios de cara a portería. Hasta tres oportunidades marró el ariete senegalés cuando los seguidores londinenses ya entonaban el goal. Ni Pochettino ni la mitad azul oscuro de Wembley daban crédito, como tampoco entendieron los jugadores del Chelsea que el colegiado no

Un gol del portugués, que falló un penalti contra el Madrid, mete al City en la final de la FA Cup

| MAN. CITY | 1-0               | CHELSEA |
|-----------|-------------------|---------|
|           | The second second |         |

Walker, Stones (Ruben Dias, 46'), Akanji, Aké; Rodrigo,

Ortega; | Petrovic; Malo Gusto (Disasi, 79'), Chalobah, Thiago Silva, Cucurella (Chilwell, 89'); Caicedo, Enzo De Bruyne, Bernardo; Fernández (Sterling, Foden, Grealish (Doku, 89'); Gallagher, Palmer, 66') y Julián Álvarez | Madueke (Mudryk, 79'); (Bobb, 89'). y Jackson.

▶ GOL. 1-0 (84"): Bernardo.

ARBITRO. M. Oliver, inglés. Amonestó a Caicedo (45'), Julián Álvarez (58'), Petrovic (83'), De Bruyne (87') y Enzo Fernández (89').

ESTADIO. Wembley.

FA CUP SEMIFINALES Ayer Manchester City-Chelsea 1-0 Hoy 16:30 Coventry-M. United

mano de Grealish en el interior del área. El VAR revisó la acción en la que una falta botada por Palmer pareció tocar en el brazo del atacante inglés, pero la jugada quedó en nada. Esta vez, la estrella blue y canterano citizen, que venía de marcar cuatro goles ante el Everton, no pudo materializar su magia ante su exeguipo. Quien sí vio portería fue Bernardo Silva. El portugués, protagonista del encuentro ante el Madrid tras fallar uno de los penaltis de la tanda, marcó el primer y único gol del partido. A seis minutos para el final del tiempo reglamentario, el 20 mancuniano remachó una jugada inaugurada por Doku. La entrada del veloz y habilidoso extremo belga fue determinante para revolucionar y desatascar el partido en el segundo tiempo. Eso sí, el MVP del choque fue otro belga: De Bruyne.

Objetivos. El City volverá a Wembley a la espera de saber si se enfrentará, como el curso pasado, al United. Ya sean los red devils quienes superen la otra semifinal o el Coventry City el que protagonice una gesta histórica, quien lo tiene verdaderamente crudo para sonreír en este tramo final de temporada es Pochettino.

pitase un penalti por posible



Bernardo Silva celebra el gol que dio la victoria al City ante el Chelsea.

Los blues, que perdieron la final de la Carabao Cup ante el Liverpool, ven (mal)gastada otra bala para ir a Europa. El conjunto londinense es noveno clasificado en la Premier con 47 puntos, a tres del Newcastle (sexto). Los seguidores del Chelsea pasarán de enemigos del City en esta semifinal copera a seguidores skyblues, y es que la posible consecución del torneo copero por parte de los mancunianos ampliaría el cupo de equipos ingleses clasificados para la Europa League.

#### El salvador de Fergus

COVENTRY: Collins: Latibeaudiere. Thomas, Kitching, Bidwell; Eccles, Sheaf; Milan van Ewijk, Palmer, Wright; y Simms.



M. UNITED: Onana; Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Antony, Hojlund y Garnacho.

- Arbitro: R. Jones (Inglaterra). Estadio: Wembley.
- Hora: 16:30 (DAZN)

■ La FA Cup mente la últ United, séptir para salvar u decepcionar tendrá un equ try City, y un e bins, que bus zar una gesta de Ten Hag s los elephants en 1987 y di

#### **ITALIA** → DERROTA EN EMPOLI

#### **SERIE A** 33° JORNADA Viernes Genoa-Lazio 0-1 Cagliari-Juventus 2-2 Ayer Empoli-Nápoles 1-0 1-0 H. Verona-Udinese Hoy Sassuolo-Lecce 12:30 Torino-Frosinone 15:00 Salernitana-Fiorentina 18:00 Monza-Atalanta (MLC) 20:45 Mañana Roma-Bolonia (MLC) 18:30 Milan-Inter (Vamos) 20:45

#### Otro desastre del Nápoles

La caída libre del Nápoles sigue sin frenos. Los azzurri perdieron en el estadio del Empoli por un gol de Cerri y, tras haberse despedido de la Champions, ahora se alejan también de la Europa League. Los de Calzona marchan octavos, con dos puntos menos y dos partidos más respecto al Atalanta, séptimo. - M .CALEMME

#### FRANCIA >> EL PSG RECIBE AL LYON

#### LIGUE 1 Viernes 3-0 Niza-Lorient Ayer Nantes-Rennes 0-3 1-0 Lens-Clermont Hoy Le Havre-Metz 15:00 Lille-Estrasburgo 15:00 Reims-Montpellier 15:00 Brest-Mónaco 17:05 Toulouse-Marsella 19:00 PSG-Lyon (Eurosport 2) 21:00

#### Mbappé sueña con despedirse con el triplete

Mbappé está a cuatro partidos de conseguir un triplete histórico que le coronaría, sin lugar a dudas, en el olimpo del PSG. El delantero quiere ganar todos los títulos antes de anunciar su adiós definitivo, supeditado a la participación del conjunto parisino en la Champions. Ya ha ganado la Supercopa de Francia, acaricia la Ligue 1, tiene una final de Copa el 25 de mayo ante el Lyon (su rival hoy en liga) y está a tres partidos de coronarse en la Champions. Su final de curso, marcado por su salida en junio, promete ser apasionante y el jugador está más que preparado para liderar a su equipo hacia un triplete inédito. -A. ONRUBIA



Mbappé, en un



▶ LOS DE ARTETA, CON UN PARTIDO MÁS

### Trossard y Odegaard, líderes de la Premier

#### El Arsenal se impone al Wolves

Dos pasos atrás, perdiendo ante Aston Villa y Bayern, y otro adelante. En el Molineux, el Arsenal recuperó la sonrisa y el liderato de la Premier. Los Iondinenses perdieron la primera plaza el pasado fin de semana, y luego fueron eliminados de la Champions. Una semana nefasta que terminó con los de Arteta recuperando el primer puesto, y también la sonrisa. Los gunners aprovecharon que el City jugó en copa y no en liga para arrebatar el primer puesto a los de Guardiola. Aunque se llevaron los tres puntos de su visita a las Midlands, el triunfo no fue tan contundente como cabía esperar.

Costó más de lo debido ante un equipo plagado de bajas. Los locales tuvieron la mejor oportunidad en un primer tiempo poco lustroso, con poca acción. La más clara fue para ellos. Gomes se deshizo de Kiwior y disparó con poco ángulo, pero con mucho peligro. Raya sacó la mano para desviar el esférico a la madera. Corría el 40'. Cinco más tarde, al borde del descanso, Trossard puso a los visitantes por delante con una volea. Arteta se marchó aliviado al vestuario. Los suyos dominaron, aunque sin brillo. Salvo un periodo de cinco minutos a falta de un cuarto de hora, los londinenses no pasaron mayores apuros.

Agotó su energía el Wolves. Aparecieron los huecos y el Arsenal terminó confirmando su triunfo en el tramo final. Pudieron ser más, pero solo Odegaard batió a Sá. Escorado, con poco ángulo y con una nube de jugadores esperando el balón en el corazón del área. El noruego los engañó a todos y buscó la red. Trossard y Odegaard cumplieron con la faena. -x. H.

| PREMIER           | 34° J0         | RNADA |
|-------------------|----------------|-------|
|                   | Ayer           |       |
| Luton-Brentford   | L              | 1-5   |
| Sheffield UtdB    | urnley         | 1-4   |
| Wolves-Arsenal    |                | 0-2   |
| -                 | Hoy            |       |
| Everton-Nott. Fo  | prest          | 14:30 |
| Aston Villa-Bour  | memouth        | 16:00 |
| Crystal Palace-V  | West Ham       | 16:00 |
| Fulham-Liverpoo   | ol             | 17:30 |
| *Todos los partid | os se ven en l | DAZN  |

|                   | Pres | 1  | G  | E   | P  | DG  |
|-------------------|------|----|----|-----|----|-----|
| ⊕ 1 ARSENAL       | 74   | 33 | 23 | 5   | 5  | 51  |
| ⊕ 2 M, CITY       | 73   | 32 | 22 | 7   | 3  | 44  |
| ⊕ 3 LIVERPOOL     | 71   | 32 | 21 | 8   | 3  | 41  |
| ⊕ 4 ASTON VILLA   | 63   | 33 | 19 | 6   | 8  | 19  |
| 1 5 TOTTENHAM     | 60   | 32 | 18 | 6   | 8  | 16  |
| 6 NEWCASTLE       | 50   | 32 | 15 | 5   | 12 | 17  |
| 7 M. UNITED       | 50   | 32 | 15 | - 5 | 12 | -1  |
| 8 WEST HAM        | 48   | 33 | 13 | 9   | 11 | -6  |
| 9 CHELSEA         | 47   | 31 | 13 | 8   | 10 | 9   |
| 10 BRIGHTON       | 44   | 32 | 11 | 11  | 10 | 2   |
| 11 WOLVES         | 43   | 33 | 12 | 7   | 14 | -7  |
| 12 FULHAM         | 42   | 33 | 12 | 6   | 15 | -2  |
| 13 BOURNEMOUTH    | 42   | 32 | 11 | 9   | 12 | -10 |
| 14 BRENTFORD      | 35   | 34 | 9  | 8   | 17 | -7  |
| 15 CRYSTAL PALACE | 33   | 32 | 8  | 9   | 15 | -17 |
| 16 EVERTON        | 27   | 32 | 9  | 8   | 15 | -16 |
| 17 NOTT, FOREST   | 26   | 33 | 7  | 9   | 17 | -16 |
| ▼18 LUTON TOWN    | 25   | 34 | 6  | 7   | 21 | -28 |
| ▼19 BURNLEY       | 23   | 34 | 5  | 8   | 21 | -32 |
| ▼20 SHEFFIELD UTD | 16   | _  | 3  | 7   | 23 | -57 |

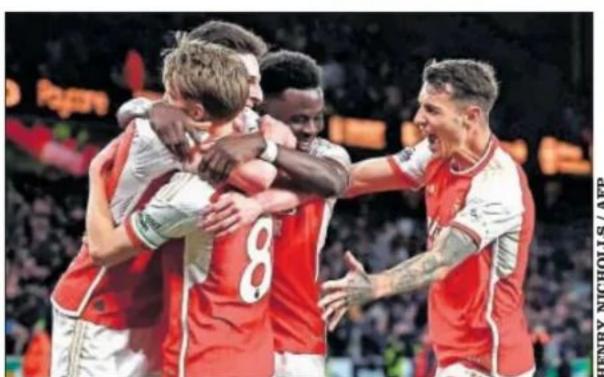

Alegría del Arsenal tras el 0-2 de Odegaard.

#### tos quieren repetir presencia en Wembley por segundo curso consecutivo: los red devils ganaron la Carabao Cup 22-23 y el Coventry City perdió la final de as-

censo a la Premier contra

ex del United de quien se

dice en Inglaterra que evi-

tó la destitución de Sir Alex

Ferguson. Ambos conjun-

son desafía al United

el Luton.

es práctica-

ima bala del

no en Premier,

na temporada

te. Enfrente

ipo, el Coven-

ntrenador, Ro-

can protagoni-

histórica. Los

e enfrentan a

campeones igidos por un



entrenamiento.

#### CHAMPIONS CAF 1/2 (IDA)

| Ayer                    |     |
|-------------------------|-----|
| Mazembe-Al Ahly         | 0-0 |
| Esperan. Tunis-Mamelodi | 1-0 |

#### Al Ahly empata en RD Congo

■ El equipo más laureado de África, Al Ahly (once Champions), consiguió empatar ayer en el estadio del Mazembe, equipo de RD Congo, y se jugará el pase a la gran final del torneo en El Cairo.

#### **EN BREVE**

#### Clásico de Argentina

Boca y River se enfrentarán esta tarde en el Estadio Monumental (20:30 horas penínsular) en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

#### Derbi de Belgrado

El Estrella Roja ganó al Partizan (3-2) gracias a un gol en el 99' de Katai y dejó prácticamente sentenciada la liga serbia, en la que le saca diez puntos a su gran rival.

PAÍSES BAJOS >> Rober González, extremo del NEC Nijmegen, habla con AS antes de jugar al final de la KNVB Beker frente al Feyenoord.

#### Rober González

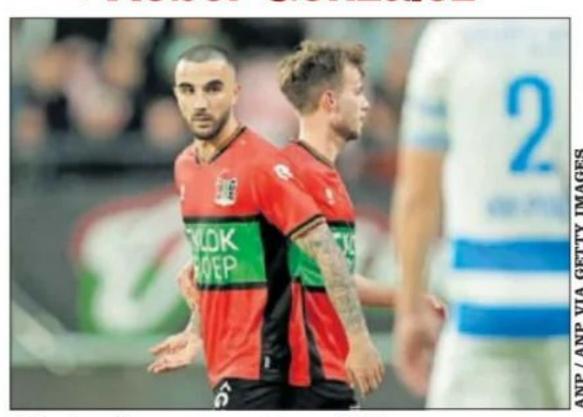

Rober González, en un encuentro con el NEC.

# "En el NEC Nijmegen no cambiamos el estilo según el rival"

**Futuro** 

"Cuando

acabe la

temporada,

todas las

partes

decidiremos"

A. G.; I.C. / LA ENTREVISTA

■ I NEC Nijmegen está ante uno de los días más grandes de su historia. Por cuarta vez jugará una final de KNVB Beker (18:00 horas) y en ninguna de las tres ocasiones anteriores salió vencedor. No lo tendrá fácil en De Kuip ante el Feyenoord. Rober González (Mérida, 2001), quien llegó este verano cedido al NEC desde el Betis y que suma ya 9 goles y 4 asistencias, charla con AS antes de la final.

—Hoy tienen la final de Copa,

pero antes ganaron al PSV, empataron en Amsterdam y en De Kuip... ¿Plantean los partidos contra los grandes de alguna forma

diferente? —Intentamos plantear todos los partidos igual. Nuestro estilo es atacar e ir a por el rival. Sin cambiar nada de nuestro estilo según quien tengamos delante.

-Se podría esperar un ambiente muy hostil en De Kuip, ¿le ha sorprendido la implicación de la afición holandesa?

—Sí, sí, me ha sorprendido mucho la afición. A cada partido que vamos fuera de casa está llena la zona visitante, la verdad es que es una cosa increible y que nos ayuda mucho, esperamos que hoy también sea así.

-En verano invirtieron mucho en fichajes, ¿notó desde el principio que era una temporada especial para el club?

—La verdad es que empezamos la temporada con mucha

ilusión y ganas, pero sin pensar que podrías llegar a donde estábamos hoy, sextos en liga y en la final de copa.

#### —¿Qué papel han tenido los veteranos?

—Han tenido un papel muy importante, desde la hora de afrontar cada partido hasta la ambición para estar donde estamos.

#### —En octubre, su compañero Bas Dost se desplomó en pleno partido, ¿qué recuerda de aquel episodio?

-No recuerdo mucho, solo cómo cayó al suelo. Por suerte consiguieron recuperarlo rápi-

—¿Ha cambiado

do v va está bien.

el estilo de extremo que es por las defensas adelantadas de la Eredivisie o cree que se le ha potenciado su propio estilo? —Creo que el fút-

bol abierto y de ataque de la Eredivisie me ha ayudado a potenciar mi instinto goleador y poder resaltar mis cualidades.

#### —¿Qué futuro le ve al club en Europa siendo muchos de los jugadores cedidos?

—Creo que primero debemos terminar bien el año. Entrar en esos puestos europeos le vendría bien tanto a los jugadores como al club. Después de eso, el club decidirá.

#### -¿Cambia algo su futuro si entran en Europa?

—De momento solo estoy pensando en seguir trabajando y ayudar al equipo a intentar estar lo más arriba posible. Cuando acabe la temporada todas las partes tendremos que tomar una decisión.



Los jugadores del Betis celebran en Mestalla el segundo gol de Ayoze contra el Valencia.

# Isco y Ayoze destronan al Valencia de Europa



# 1 2

| Mamardashvili *    | Rui Silva          |
|--------------------|--------------------|
| Thierry (67')      | Sabaly **          |
| Mosquera .         | Pezzella 🔲         |
| Cenk 🎂             | Chadi Riad         |
| Vázquez 🎂          | Miranda            |
| Pepelu .           | Guido ***          |
| Guerra (63')       | Johnny (89')       |
| Diego L. (84') 🄞   | Fornals            |
| Almeida (67')      | Isco (58')         |
| Fran Pérez (46') . | Ayoze (89') ***    |
| Duro 🎂             | Bakambu (58')      |
| BARAJA             | PELLEGRINI         |
| Jaume              | Bravo              |
| Rivero             | Abner (89') 5.0    |
| Yarek              | Mendy              |
| Foulquier (67') .  | Rodri              |
| Guillamón (67')    | Carvalho (89') s.c |
| Canós (46') **     | Altimira           |
| Peter (63')        | Fekir (58')        |
| Amallah            | Roca               |
| Marí (84') s.c.    | Ruibal             |
|                    | William J. (58')   |
|                    | Abde               |
|                    | A. Diao            |

#### GOLES

**D-1** (19'): **Ayoze**, tras asistencia de Isco.

1-1 (66'): Pepelu, de penalti. 1-2 (77'): Ayoze.

#### ÁRBITRO

Busquets Ferrer (Baleares). Amonestó a Sabaly (13'), Pepelu (43'), Miranda (64'), Bakambu (64') y Canós (77'). Tarjeta por protestar a Pellegrini (66'). VAR: Pizarro Gómez (Madrid).

#### INCIDENCIAS

Mestalla. 46.371 espect.

#### **EL DETALLE**

#### MANUEL PELLEGRINI SE QUEJA DEL PENALTI

Pellegrini, que vio tarjeta por su protesta tras el penalti, dijo en sala de prensa: "El árbitro les mete en el partido. No creo que se pueda decidir así, habría tres penaltis por córner".

#### El Betis se coloca séptimo con doblete del delantero tinerfeño

C. VALLE / LA CRÓNICA

 I Betis, Isco y Ayoze mediante, destronó al Valencia de la séptima plaza. Uno con su talento, otro con su pegada. El Betis se llevó una victoria de siete puntos en su pelea por Europa. Los tres que sumó, los que se dejó su rival directo y, de regalo, se aseguró el del goal average, que lo tenía encarrilado desde que se vieran en el Villamarín y lo confirmó en Mestalla, un estadio que no veía perder a su Valencia en Liga desde septiembre. Los de Baraja siguen en la pelea por Europa, se quedan a solo un punto, aunque el Betis le demostró que tiene más poso para semejante objetivo.

A Isco se le veía juguetón desde el calentamiento. A pocas horas de cumplir los 32 años, el malagueño le dio a la Quinta del Pipo una MasterClass de cómo se juega a esto del fútbol con el balón en los pies. A su ritmo, a veces incluso al trote, pero persistente, perspicaz, pillo entre líneas, viendo espacios donde otros solo ven piernas

| RE        | MATES    |       |
|-----------|----------|-------|
| VALENCIA  | A PUERTA | FUERA |
| Pepelu    | 2        | 0     |
| Canós     | 1        | 1     |
| Peter     | 1        | 0     |
| Cenk      | 1        | 0     |
| Vázquez   | 0        | 1     |
| Hugo Duro | 0        | 1     |
| Total     | 5        | 3     |
| BETIS     |          |       |
| Isco      | 0        | 4     |
| Ayoze     | 2        | 0     |
| Pezzella  | 2        | 0     |
| Guido     | 1        | 1     |
| Fornals   | 1        | 0     |
| Bakambu   | 1        | 0     |
| Total     | 7        | 5     |

y todo ello rociado de talento. Isco manejó a su antojo el partido hasta que la gasolina aconsejó a Pellegrini cambiarle en el minuto 58 por Fekir.

Ayoze primero adelantó al Betis (0-1) y después remató al Valencia (1-2). Los del Pipo, incapaces los más de los minutos, espabilaron a raíz de un penalti señalado a Mirando sobre Hugo Duro que Pepelu no perdonó. Pero el Betis, en líneas generales, fue musho Betis para el Valencia.

#### CLASIFICACIÓN Ptos J G E P GF GC DG 1 Real Madrid 78 31 24 6 1 67 20 47 70 31 21 7 3 62 34 28 2 Barcelona 3 Girona 68 32 21 5 6 67 40 27 4 Atlético **61** 31 19 4 8 59 36 **23** 58 32 16 10 6 52 30 22 5 Athletic 6 R. Sociedad 50 31 13 11 7 45 33 12 48 32 12 12 8 40 38 2 7 Betis 47 32 13 8 11 35 34 8 Valencia 9 Villarreal **39** 31 10 9 12 49 54 -5 10 Getafe 39 31 9 12 10 37 43 -6 11 Osasuna **39** 32 11 6 15 37 46 **-9** 12 Las Palmas 37 32 10 7 15 30 39 -9 13 Sevilla **34** 31 8 10 13 39 44 **-5** 34 32 7 13 12 27 39-12 14 Rayo 15 Alavés **32** 31 8 8 15 26 38-**12** 31 31 6 13 12 25 36-11 16 Mallorca 17 Celta **31** 32 7 10 15 37 47-10 25 32 4 13 15 22 45-23 ▼ 18 Cádiz ▼ 19 Granada 18 32 3 9 20 33 61 - 28 14 31 1 11 19 30 62-32 20 Almeria

# ■ Athletic-Granada 1-1 Iñaki Williams (6', p. p.) y Guruzeta (24') ■ Celta-Las Palmas 4-1 Herzog (11'), Aspas (37' y 76'), Swedberg (39') y Douvikas (71') ■ Rayo-Osasuna 2-1 Moi Gómez (28'), Chavarría (79') e Isi (83') ■ Valencia-Betis 1-2 Ayoze (19' y 77') y Pepelu (66', de p.) ■ Girona-Cádiz 4-1 Eric García (9'), Iván Martín (22'), Dovbyk (71'), Escalante (81') y Portu

(82')

Getafe-Real Sociedad

Hoy | 14:00 | DAZN Garcia Verdura

Almeria-Villarreal

Hoy | 16:15 | Movistar Ortiz Arias

Alavés-Atlético

Hoy | 18:30 | DAZN Gil Manzano

Real Madrid-Barcelona
Hoy | 21:00 | Movistar Soto Grado

Sevilla-Mallorca
Mañana | 21:00 | GOL Hdez Hdez

# Al Girona se le pone cara de equipo de Champions

Eric Garcia, Iván Martín, Dovbyk y Portu golean al Cádiz y sueñan



| Gazzaniga 4           | Ledesma -          |
|-----------------------|--------------------|
| Eric Garcia           | lza 4              |
| David López 🔲         | Ousou              |
| Blind **              | V. Chust -         |
| Miguel (76') ***      | Lucas Pires        |
| I. Martín (76')       | Alejo (70')        |
| Aleix G" (86') 🙀      | Alcaraz -          |
| Herrera (58') 🔲       | Alex (46') -       |
| Yan Couto (86')       | Navarro (86')      |
| Savinho 🎂             | Juanmi (46') -     |
| Dovbyk 👯              | M. Gómez (70') -   |
| MÍCHEL                | PELLEGRINO         |
| Juan Carlos           | David Gil          |
| Fuidias               | Zaldua             |
| Arnau (76')           | Fali               |
| Valery                | Samassekou         |
| Juanpe                | Sobrino (70')      |
| P. Torre (86') s.c.   | Brian              |
| Toni Villa (86') s.c. | Mbaye              |
| Solis (58')           | C. Ramos (46') **  |
| Portu (76')           | Escalante (46') ** |
|                       | Guardiola (86")s.c |

#### GOLES

Carles Garrido

1-0 (9'): Eric Garcia. 2-0 (22'): Iván Martín. 3-0 (71'): Dovbyk. 3-1 (81'): Escalante. 4-1 (82'): Portu.

#### ÁRBITRO

Alberola Rojas, Castilla-La Mancha. Amonestó a Álex (31'), Miguel (42') y V.Chust (76'). Árbitro VAR: Prieto Iglesias, Navarra.

Roger (70")

Jorge Mere

#### INCIDENCIAS

Montilivi. 12.665 espectadores.

#### Michel

Esto es increíble, con un proyecto de tres años y hemos hecho historia. Queremos seguir dando pasos hacia delante. La Champions es nuestro objetivo. Hay que seguir sumando y soñando".

#### Pellegrino

En la primera parte nos superaron, llegamos tarde a todas las acciones determinantes. Cuando hicimos el gol para meternos en el partido ya era tarde. La situación es difícil, pero no imposible".

MARC BERNAD / LA CRÓNICA

 I Girona es una máqui-■na de fútbol... y sueños. Se gustó contra un Cádiz que solo persiguió sombras. Muy superior un bloque de Míchel que ya ha hecho historia, al confirmar su billete para jugar en Europa, pero al que aún le queda historia por hacer porque quiere la Champions. Razones tiene para ello porque cuenta con diez puntos de margen respecto al Athletic, quinto, a falta de ya solo 18. La euforia que se vivió en Montilivi fue gracias a un equipo que superó en todo momento a un Cádiz endeble. Los goles de Eric e Iván Martín en los primeros 22 minutos fueron suficientes para sellar una victoria a la que Dovbyk, pichichi, y Portu pusieron el lazo. Escalante marcó para los amarillos, pero fue estéril.

La primera mitad acabó solo 2-0 y es que la sangría pudo ser mayor porque Herrera y Savinho se toparon con los palos. Tras el descanso, Chris Ramos y Escalante dieron otro aire a los amarillos, aunque el 4-1 definitivo fue de justicia. Los de Pellegrino se quedan a seis puntos de la salvación y el Girona disfrutará de Europa. "Ya estamos aquí", se leyó en la camiseta que los jugadores lucieron tras el duelo para celebrarlo.



La alegría del Girona.

| REMATES     |          |       |  |  |
|-------------|----------|-------|--|--|
| GIRONA      | A PUERTA | FUERA |  |  |
| Dovbyk      | 1        | 1     |  |  |
| Herrera     | 1        | 1     |  |  |
| Yan Couto   | 0        | 2     |  |  |
| Eric Garcia | 1        | 0     |  |  |
| Iván Martín | 1        | 0     |  |  |
| Savinho     | 1        | 0     |  |  |
| Portu       | 1        | 0     |  |  |
| Total       | 6        | 4     |  |  |
| CÁDIZ       |          |       |  |  |
| Chris Ramos | 3        | 2     |  |  |
| Roger       | 0        | 2     |  |  |
| Lucas Pires | 1        | 0     |  |  |
| Escalante   | 1        | 0     |  |  |
| Alcaraz     | 0        | 1     |  |  |
| Navarro     | 0        | 1     |  |  |
| Maxi Gómez  | 0        | 1     |  |  |
| Total       | 5        | 7     |  |  |

## Partido para jugar con espinilleras y sin mirar el reloj

#### Duelo entre los que más faltas hacen

J. HERNÁNDEZ / LA PREVIA

I partido de este mediodía en el Coliseum no parece ser un plato para paladares exquisitos. Las estadísticas no dejan bien parados a Getafe y Real Sociedad: son los equipos que más faltas hacen y, además, los donostiarras son el conjunto cuyos partidos tienen menos tiempo

efectivo de juego, mientras que los getafenses son el tercero peor en ese registro.

El equipo de Bordalás encabeza el ranking de faltas de LaLiga, con 527. Le sigue la Real Sociedad, con 499. El tercero en discordia es el Rayo, con 483.

Respecto a la estadística de tiempo efectivo de juego, el equipo de Imanol queda señalado como el que más tiempo pierde en los partidos, pues el promedio de tiempo efectivo es de 51,5%. Es decir, que en los partidos de la Real Sociedad, de

cada 90 minutos sólo se juegan 51,3 minutos. Poco más de la mitad.

Con tanta falta y pérdidas de tiempo, este Getafe-Real Sociedad es un partido para jugar con espinilleras y sin mirar el reloj.

Plaga de lesiones. El Getafe no está teniendo mucha suerte esta temporada con las

> lesiones. Empezó el curso sin Unal. que no pudo regresar hasta diciembre de la rotura del ligamento cruzado. De inmediato perdió a Arambarri, baja para toda la temporada, y recientemente ha sido Borja Mayoral el último en conocer que no podrá jugar más esta campaña tras ser operado en la rodilla izquierda.

Bordalás tiene. además, las bajas de Duarte, Aleñá e Iglesias, a quien han operado en el hombro izquierdo. Por ello convoca a cuatro canteranos: Yassin, Jordi Martí, Diego y Risco.

#### utilizados por Imanol. Ninguno de los dos estará esta tarde en el Coliseum al estar sancionados. Zubimendi,

IMANOL,

SIN SUS

Zubimendi y Zu-

beldia son los

dos jugadores

de campo más

FIJOS

por acumulación de tarjetas, y Zubeldia al haber sido expulsado la pasada jornada. Imanol Ileva a 21 convocados, no citando a ninguno del filial.

#### Bordalás

No se nos escapa que la plantilla es reducida, pero el compromiso es total. A ganas y ambición no nos gana nadie. Equipo, jugadores y cuerpo técnico somos muy ambiciosos. La Real es un gran equipo que está en buen momento".

#### **Imanol**

Vamos a jugar un partido de fútbol, contra un gran equipo y un grandísimo entrenador. Creo que los clubes, los entrenadores que tachan al equipo de Bordalás o a Bordalás sólo buscan excusas. Siempre le echo flores y son merecidas".

#### SEVILLA

#### Pedrosa, baja para la recta final de la temporada

 El Sevilla anunció que Adriá Pedrosa sufre una lesión miotendinosa en el recto anterior de su cuádriceps derecho. El catalán se pierde buena parte de la recta final de temporada, eso siendo optimistas. Posiblemente, no juegue más en lo que queda de Liga.

Por fortuna para Quique Flores, Marcos Acuña acaba de reincorporarse de unos problemas físicos y en principio no debería tener incoveniente para formar en el carril izquierdo mañana, contra el Mallorca. El argentino deberá aguantar esta vez sin molestias ante la falta de un sustituto o Quique deberá alinear de nuevo a Lucas Ocampos en esa posición. Ya ha actuado ahí.



Pedrosa.

#### **ATHLETIC**

#### De Marcos es baja ante el Atlético y Yuri espera llegar

Había ocho jugadores del Athletic advertidos de suspensión antes de saltar a jugar contra el Granada el viernes. Al final se pudo esquivar en gran medida el posible castigo para el importante compromiso de la próxima jornada ante el Atlético, en el que el cuadro bilbaíno agotará las pocas opciones que le quedan para jugar la Champions como cuarto clasificado. De Marcos vio amarilla y dejará su sitio a Lekue en el Metropolitano. Se libraron los Williams, Yuri, el propio Lekue, Dani García, Berenguer y Raúl García. Yuri recibió una dura entrada de Méndez en el tobillo derecho y es duda, aunque espera llegar.



## El sueño europeo del Villarreal frente al orgullo del Almería

#### Edgar, Albiol y Comesaña, bajas

CASI UN

AÑO SIN

**TRIUNFOS** 

El Almería as-

pira a cerrar la

temporada con,

victoria en casa.

al menos, una

algo que la afi-

ción rojiblan-

ca no celebra

desde el 20 de

mayo de 2023

(3-0 ante el Ma-

Ilorca). Romper

uno de los pro-

esa racha es

pósitos indis-

pensables que se ha marcado

Mel para esta

recta final de

campaña en el

equipo indálico.

A. GALLARDO / LA PREVIA

Imería y Villarreal afrontan el final de temporada con el termómetro de la presión lejos del límite pero con objetivos que pueden marcar los proyectos del próximo curso. En el bando rojiblanco, Pepe Mel insiste en centrarse unicamente en el presente como pasarela hacia un posi-

ble futuro más allá del 30 de junio en el Power Horse Stadium. En el bando amarillo, Marcelino, cuyos méritos en esta nueva etapa en El Madrigal son indiscutibles, está iniciando un proyecto que tiene sus principales metas en la campaña venidera.

A pesar del descenso garantizado, Mel trata de imponer retos en el corto plazo. Su continuidad depende de su final de temporada. Ganar en casa por primera vez en lo que va de curso y acabar la campaña sin ser colistas suponen un propósito que el técnico trata de convertir en desafío a ojos de su vestuario. Los número son la principal presión del conjunto indálico. También de Mel, que está obligado a mejorar las estadísticas de un equipo desahuciado si quiere comandar desde el banquillo el proyecto de ascenso del Almería para la campaña 2024-25.

Enfrente, Marcelino y sus pupilos siguen sin descartar

> la séptima plaza. A nueve puntos del Betis (y un partido menos), la empresa se antoja quimérica, pero la mejoría amarilla y las dudas de Betis y Valencia mantienen cierto grado de optimismo en El Madrigal, aunque el propósito principal de este final de Liga es poner los cimientos para la 2024-25.

Bajas. Pepe Mel recupera a Marezi pero pierde a Edgar. El Villarreal pierde a Albiol y Comesaña por sanción. El Almería pelea por orgullo y el Villarreal aun sueña con Europa.

Pepe Mel

Me voy a centrar en ganar los máximos partidos que quedan de los siete que hay por delante. Obviamente, cuando uno gana trabaja más a gusto y cómodo. Me preocupa más lo que me voy a encontrar hoy que lo que pase en el futuro".

#### Marcelino

La idea es tener mentalidad ganadora de cara a cada partido. Tenemos que salir a ganar. Debemos luchar por estar lo más arriba posible. El juego y los resultados dirán hasta dónde llegamos. Ahora no pensamos dónde vamos a acabar".



Los jugadores del Valladolid celebran el 0-1, el primer gol de Escudero.

# Escudero y Marcos André catapultan al Valladolid

| Magunagoitia    | 66  | Masip.         | ٠  |
|-----------------|-----|----------------|----|
| Núñez           |     | Luis P.        | ٠  |
| Bustinza        |     | Tárrega 🍨      | •  |
| Etxeitia        |     | Boyomo         | ÷  |
| Garreta         |     | Escudero(63')  | ÷  |
| Lasure (57')    |     | Meseguer (86') | ٠  |
| Dorrio          |     | Oliveira       | ٠  |
| Morán (57')     |     | Monchu         | ٠  |
| Sibo (73')      |     | Moro (63')     | ٠  |
| Edwards (46')   |     | Negredo (67')  | ٨  |
| Jauregui (69')  |     | Anuar (46')    | ė  |
| JANDRO          |     | PEZZOLANO      |    |
| Campos          | - 1 | Ferreira       |    |
| Marino          | - 1 | Torres         |    |
| Yriarte (57')   |     | Javi S.        |    |
| Seguin          |     | Rosa (63')     | ٠  |
| Eraso           | - 1 | Juric (86') s. | c. |
| Rayco           | - 1 | Amath (63')    | •  |
| Loca            | _   | De la Hoz      |    |
| Carbonell (73') |     | Salazar        |    |
| Morci (57')     |     | Iván S. (46')  | ٠  |
| Unzueta (69')   |     | M. André (67') |    |
| Gaya (46')      |     |                |    |

#### **▶** GOLES

**O-1** (48'): Escudero. 0-2 (51'): Escudero. **0-3** (84'): Marcos André.

#### **▶** ÁRBITRO

22 Andorra

▲ Ascienden ● Promocionan ▼ Descienden

Orellana Cid (Andalucía). Expulsó a Garreta (40'). Amonestó a Anuar (40'), Lasure (45'), Bustinza (50'), Etxeitia (86') y Juric (90'). Arbitro de VAR: Ais Reig (Valencia).

#### **► INCIDENCIAS**

Lezama. Alrededor de 1.200 espectadores.

#### El equipo de Pezzolano, en ascenso directo tras golear al Amorebieta

Clave

La expulsión

de Garreta

con empate

a cero lastra

al conjunto

vasco

I. BAILADOR / LA CRÓNICA

I Real Valladolid durmió la pasada noche en ascenso directo, a la espera de lo que hagan el Eibar y el Espanyol en sus partidos de hoy, tras ganar en Lezama a un Amorebieta que se vio perjudicado por la expulsión muy discuti-

ble de Félix Garreta justo antes del descanso tras la llamada del VAR. El central cometió falta sobre Anuar y el videoarbitraje llamó a Orellana Cid para indicarle que el defensa era el último hombre.

Antes de esta jugada, el partido fue muy equilibrado y las ocasiones

locales vinieron de dos errores de Escudero que no supo aprovechar el australiano Edwards. Primero disparó y detuvo Masip, mientras que en la segunda, ante el portero, remató al aire en vez de impactar en el balón. Los pucelanos, por su

Mañana | 20:30 | LLHM

De la Fuente R.

parte, pudieron marcar en un centro-chut de Moro que despejó Magunagoitia.

Con la expulsión del central, los blanquivioletas dieron un paso adelante en el inicio de la segunda parte y decidieron el encuentro pronto. Escudero marcó en dos jugadas consecutivas a balón parado. Pri-

> mero aprovechó el saque de un córner sacado por Moro, mientras que en la siguiente jugada el lateral remachó una jugada de falta en la que primero remató Negredo y el lateral embocó. Con el duelo decidido, los blanquivioleta buscaron el tercer tanto, mientras que los vascos

trataban de reducir distancias. De esta manera pudieron marcar Moro, Monchu, Rosa e Iván Sánchez, pero tuvo que ser Marcos André el que sentenciara el encuentro tras aprovechar una magnífica asistencia de Amath.

#### 0-0 Ptos J G E P GF GC DG ■ Tenerife-Leganés 1 Leganés 63 36 17 12 7 47 21 26 Amorebieta-Valladolid 2 Valladolid **61** 36 18 7 11 44 31 **13** Escudero (48' y 51') y Marcos André (84') **58** 35 15 13 7 51 36 **15 58** 35 17 7 11 57 40 **17** 3 Espanyol ■ Villarreal B-Racing de Ferrol 1-0 4 Eibar Forés (751) **57** 36 16 9 11 38 33 **5** 5 Elche 0-0 ■ Racing-Levante 55 36 15 10 11 43 35 8 6 Sporting 7 Oviedo **55** 35 14 13 8 45 30 **15** ■ Elche-Sporting 2-1 **54** 36 14 12 10 43 42 **54** 36 15 9 12 55 50 8 R. Ferrol Mourad (27"), Tete (33") y Otero (66") 9 Racing 1-2 ■ Huesca-Zaragoza 53 35 15 8 12 43 44 -1 10 Burgos Loureiro (191), Liso (361) y Maikel Mesa 11 Levante **52** 36 12 16 8 42 40 12 Tenerife **46** 36 12 10 14 32 36 Espanyol-Andorra 13 Zaragoza 45 36 11 12 13 35 34 Hoy | 14:00 | LLHM González Díaz 14 Eldense 42 35 10 12 13 41 50 -9 ■ Eldense-Albacete 15 Huesca **42** 36 9 15 12 31 27 Hoy | 16:15 | LLHM Lax Franco 16 Alcorcón 40 35 10 10 15 27 44-17 39 35 10 9 16 31 45-14 ■ Eibar-Alcorcón 17 Cartagena Hoy | 16:15 | LLHM ■ Mirandés-Burgos Guzmán Mansilla 38 35 9 11 15 39 49-10 18 Mirandés ▼ 19 Amorebieta **37** 36 9 10 17 32 45-13 ▼ 20 Albacete 36 35 8 12 15 40 50-10 Hoy | 18:30 | LLHM López Toca **36** 36 9 9 18 33 52-**19** ▼ 21 Villarreal B Cartagena-Oviedo

35 35 9 8 18 27 42-15

#### **EN BREVE**

#### Carrión aparca su futuro

"El club y yo hemos hablado mucho, pero no es momento de tratar nada sino de ganar partidos", dijo Carrión, técnico del Oviedo, sobre su futuro.

#### Ortuño, con opciones

La falta de gol del Cartagena puede hacer que su máximo goleador (siete tantos), regrese al once titular mañana contra el Real Oviedo.

| HUESCA                       | ZARAGOZA                                 |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Álvaro                       | Édgar Badia                              |
| Valentin (82')               | Fran Gámez                               |
| Nieto 6                      | ■Mouriño 4                               |
| J. Pulido                    | Lluís López                              |
|                              |                                          |
| Loureiro (70') • Vilarrasa • | Francés 🍇                                |
| 11141111111111111            | Lecoeuche (46')                          |
| J. Martinez                  | M. Mesa (65') **                         |
| Sielva   *                   | M. Aguado                                |
| Kortajarena (70')—           | Toni Moya                                |
| Elady (61') —                | Liso (76')                               |
| Joaquín (61') —              | I. Azón (87')                            |
| HIDALGO                      | V. FERNÁNDEZ                             |
| Juan Pérez                   | Cristian Álvarez                         |
| C. Gutiérrez                 | Poussin                                  |
| Blasco                       | Zedadka (46')                            |
| Martos                       | Jair (87') s.c.                          |
| Kento                        | J. Grau (65')                            |
| Balboa                       | Valera (76')                             |
| Javi Mier (70')              | Manu Vallejo                             |
| Lombardo                     | Cuenca                                   |
| H. Vallejo (61')             | Sergi Enrich                             |
| Tresaco (82') s.c.           | C. C |
|                              | Dakis                                    |
| Obeng (61')                  |                                          |
| Bolivar (70')                | 1                                        |

#### GOLES

1-0 (19'): Loureiro. 1-1 (36'): Liso. 1-2 (50+'): Maikel Mesa, de penalti.

#### ARBITRO

Abalos Barrera (Cataluña). Expulsó a Mouriño (67' y 85') y Sielva (90+4'). Amonestó a Liso (11'), E. Badia (72'), Zedadka (77'), Obeng (77') y Bolívar (89'). VAR: Sánchez López (Murcia).

#### Liso y Maikel remontan para el Zaragoza en El Alcoraz

El Real Zaragoza asaltó El Alcoraz en un derbi aragonés intenso, competido y emocionante hasta el final v deja prácticamente resuelta su salvación. El Huesca se adelantó por mediación del central Loureiro, pero el equipo de Víctor Fernández le dio la vuelta al marcador en el tramo final de la primera parte con goles del juvenil Liso, el mejor del partido, y de Maikel Mesa de penalti.

Hacía seis meses y medio que el Real Zaragoza no ganaba lejos de La Romareda, en concreto desde el pasado 5 de octubre en Andorra, pero la sentencia de Víctor Fernández en la víspera del encuentro fue profética: "Es el momento de ganar fuera de casa; tengo esa convicción". Dicho y hecho, pero no sin sufrimiento. -P. L. FERRER

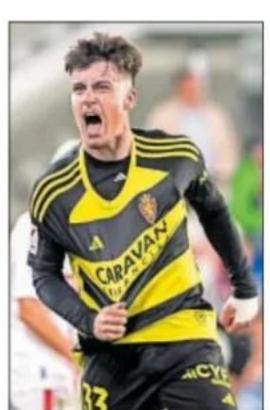

Adrián Liso celebra su gol.

| lker Álvarez 🌞    | Cantero •                              |
|-------------------|----------------------------------------|
| Altimira 🌞        | <ul> <li>Cubero</li> </ul>             |
| Lekovic .         | Jon García                             |
| Pablo Íriguez     | David Castro                           |
| Tasende (78')     | <ul> <li>Moi Delgado</li> </ul>        |
| Novoa (72')       | <ul> <li>Bernal</li> </ul>             |
| Pau               | <ul> <li>Manzanara</li> </ul>          |
| Carlo A.          | <ul> <li>Nico Serrano</li> </ul>       |
| C. Romero 🌞       | Mer Losada                             |
| Ontiveros (87')   | <ul> <li>Heber (58')</li> </ul>        |
| Forés (87') 🎍     | <ul> <li>Álvaro G. (82')</li> </ul>    |
| M. ÁLVAREZ        | CRISTÓBAL                              |
| Miguel Morro      | Gazzaniga                              |
| Marcos S.         | Bernad                                 |
| Abraham           | Álex Martín                            |
| Espigares         | Clemente                               |
| Lanchi            | Brais M.                               |
| Reque (87') 5.0   | . Delmás                               |
| Rodri A. (78')    | <ul> <li>Álex López (58') •</li> </ul> |
| Gelardo           | Manu Justo                             |
| Geralnik          | Sabin M. (82')                         |
| Ferrari           |                                        |
| J. Pascual (72')  |                                        |
| Collado (87") s.o |                                        |

#### ► GOL

1-0 (75'): Forés.

#### ▶ ÁRBITRO

Milla Alvéndiz (Andalucía). Amonestó a Tasende (47'). Jon García (54'), Altimira (70') y Carlo Adriano (91'). Arbitro de VAR: Sagués Oscoz (Cantabria).

#### INCIDENCIAS

La Cerámica. 1.640 espectadores.

#### Forés da un respiro al filial

■ Un gol de Forés, a 15 mimuntos del final, le dio aire al Villarreal B para creer en la salvación y tumbar al Racing de Ferrol. -J. C.

| LCHE 2           | SPORTING          |
|------------------|-------------------|
| Dituro +         | Yáñez 🐽           |
| Josan (46') **   | Rosas             |
| Gaspar .         | Insúa 🎂           |
| Bigas .          | □ Izquierdoz ♣    |
| Clerc (58') **   | Diego S. (65')    |
| John 🎍           | Pablo G. (46')    |
| Bermejo (58')    | Róber Pier        |
| Nico Castro **   | N. Méndez (86')   |
| Nico (75')       | Gaspar (84')      |
| Tete **          | Mario             |
| Garcés (7") s.c. | Djuka (46')       |
| BECCACECE        | M. Á. RAMÍREZ     |
| San Román        | Sánchez           |
| Diego            | Bloch             |
| Carreira (46')   | Mbemba            |
| Salinas (58')    | Pascanu           |
| Méndez           | Cote (65')        |
| C. Salvador      | Zarfino           |
| Febas            | R. Mesa (86') s.c |
| Puigmal          | Villalba          |
| Mendoza (58')    | Queipo (46')      |
| Ó. Plano (75') . | Hassan (84') s.c  |
| Nieto            | Otero (46')       |
| Mourad (7')      | Esteban           |

#### **▶** GOLES

1-0 (27'): Mourad. 2-0 (33'): Tete. 2-1 (66'): Otero.

#### **► ÁRBITRO**

Quintero González, andaluz. Expulsó a Beccacece. Amonestó a Diego S. (44'), R. Pier (49'), Izquierdoz (87'), Dituro (88'), R. Mesa (89'), Otero (94') y Mourad (96'). Arbitro VAR: Gorostegui Fernández, vasco.

#### El Elche vuelve a zona playoff

■ El Elche fue mejor en la primera parte y marcó gracias a los goles de Mourad y Tete. Otero recortó distancias. Garcés se lesionó y volvió Plano. — M. H. M.

Ezkieta despeja una ocasión.

| ACING          | 0   | LEVAN           | ſΕ |
|----------------|-----|-----------------|----|
| Ezkieta        | 000 | Andrés Fdez 🍨   | ** |
| Sangalli       |     | A. Garcia       | ** |
| Manu H.        | **  | Dela            | ** |
| Rubén (83')    | **  | Cabello         | 44 |
| Mario G.       | **  | Álex Muñoz      | 4  |
| Grenier (55')  |     | C. Álvarez      | 4  |
| Aldasoro       | **  | Kocho           | ** |
| Lago J. (55')  |     | P. Martínez     | ** |
| Peque          |     | S. Lozano (69') | ** |
| I. Vicente     | **  | Brugué          | 44 |
| Arana (83')    | **  | D. Gómez (69')  | 44 |
| JOSÉ ALBER     | OTE | MIÑAMBRES       |    |
| Germán Fdez    |     | Femenias        |    |
| Dani Fdez      | - 1 | Postigo         |    |
| Pol Moreno     | - 1 | Álex Valle      |    |
| Germán (83')   |     | Edgar           |    |
| Juan G.        |     | Capa            |    |
| Saúl G.        | - 1 | Oriol Rey       |    |
| Morante (55')  | **  | Robert Ibáñez   |    |
| Mboula (55')   |     | I. Romero       |    |
| Neco Celorio   | - 1 | Cantero         |    |
| Jeremy         | - 1 | Buba            |    |
| Baturina (83') |     | Fabricio (69')  | ** |
| Ekain          |     | Bouldini (69')  |    |

#### **▶** áRBITRO

González Francés (Las Palmas). Amonestó a Sangalli (82'). Árbitro de VAR: Sagués Oscoz (País Vasco).

#### INCIDENCIAS

El Sardinero. 19.302 espectadores.

#### Alta velocidad sin goles y sin playoff en El Sardinero

Se preveía que Los Campos de Sport fueran testigo de una batalla por subirse al tren del playoff que en lo único que defraudó fue en el marcador final. Pero el empate sin goles no hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego, con dos equipos que lo intentaron hasta el final y que no se conformaron en ningún momento con el empate. Los porteros fueron los más destacados de un partido en el que el Racing obligó a Andrés a estirarse más a fondo y donde a Jokin Ezkieta le salvaron los palos en tres ocasiones. Lago Junior tuvo las más clara para los cántabros mientras que Dani Gómez destacó para los granotas. — Ó. G. MAYO

#### El Eibar recibe al Alcorcón, su auténtica bestia negra

■ El Eibar recuperó la segunda plaza hace una semana y ya no la quiere soltar. Pero guarda mucho respeto al Alcorcón, que llega en su mejor momento de la temporada, con diez puntos sumados de los doce últimos. Los armeros mantienen el infausto recuerdo de la visita al equipo alfarero hace dos temporadas, en la última jornada, pues este era un colista desahuciado y privó al Eibar del ascenso directo. En el partido de la primera vuelta de este curso también se impuso. Etxeberria recupera a Stoichkov. Bautista está en racha. —A. A.; V. G.



#### Miedo al descenso en un Pepico Amat a rebosar

■ El miedo ya está aquí. La sensación de perder la categoría atenaza a cualquiera. Por ese estado de ánimo van a tener que pasar Eldense y Albacete esta tarde. Convivir con la presión de un Nuevo Pepico Amat Ileno hasta la bandera, con 700 aficionados del

Albacete en un fondo, se antoja clave para dar otro paso hacia la salvación. El Eldense se ha metido en el lío tras sumar un punto de 18. Estévez podría hacer cambios. El Albacete llega reforzado tras ganarle al Tenerife y con pocos movimientos en su once. — **D.E., J.S.** 





# Mirandés - Burgos, un derbi sin margen de error

Ambos equipos se juegan algo más que tres puntos en Anduva. Los rojillos están cerca de los puestos de descenso y necesitan la victoria para alejarse un poco de la zona de peligro, mientras que los blanquinegros siguen soñando con el playoff.

Lisci no podrá contar con Ilyas Chaira por sanción. Álvaro Sanz podría acompañar a Tachi y Reina en el centro del campo. En el cuadro blanquinegro, Bolo utilizará de nuevo su clásico 4-4-2 confiando en el buen momento de Fer Niño y Curro Sánchez. —G. C. - J. M.



# El Andorra de Piqué mide el ascenso del Espanyol

■ El Espanyol recibe al Andorra de Piqué. Y hoy lo será más que nunca si cabe porque se espera la presencia del exfutbolista del Barça, y dueño del club tricolor, en el estadio perico. Eso sí, los dos equipos no están para despistarse porque el Espanyol se juega seguir en la lucha

por el ascenso directo y el Andorra escapar del descenso. Manolo González, que no estará en el banquillo por sanción, recupera a Puado y pierde a Cabrera (cumple ciclo). Sobre Ferran Costa está el morbo que en verano casi firma por el Espanyol B. Se eligió a González. — M. B.



| Cata Coll       |     | Hampton        |     |
|-----------------|-----|----------------|-----|
| O. Batlle (63') | -   | Charles        | **  |
| Paredes         |     | Carter         | -   |
| Engen (637)     | _   | Buchanan       |     |
| Rolfö           |     | Kaneryd        | *   |
| Aitana          | **  | Cuthbert       | *** |
| Walsh           | **  | Nüsken         | *** |
| Patri           | **  | Leupolz        | -   |
| Graham H.       |     | Lawrence       |     |
| Paralluelo      |     | James (73')    | *   |
| Mariona (72')   |     | Mayra R. (91') | -   |
| J. GIRÁLDEZ     |     | E. HAYES       |     |
| Paños           |     | Musovic        |     |
| Jana            | - 1 | Cox            |     |
| Pina            | - 1 | Bright         |     |
| Torrejón        |     | Ingle          |     |
| Alexia (63')    |     | Macario (73')  |     |
| Bronze (63')    |     | Reiten (91')   | 5.0 |
| Bruna           | - 1 | Kirby          |     |
| Brugts          | - 1 | Périsset       |     |
| Dragoni         | - 1 | Beever-Jones   |     |
| Vicky L. (72')  |     |                |     |
| Ari Arias       |     |                |     |
| Martina         | - 1 |                |     |

#### GOL

**0-1** (40'): **Cuthbert**, tras una jugada con Nüsken.

#### ARBITRA

S. Frappart (Francia). Amonestó a Patri (79') y Paredes (83').

#### NCIDENCIAS

Estadi Olímpic Lluís Companys. 36.428 espectadores. No se superó la asistencia registrada en el partido de Liga F frente al Real Madrid. Joan Laporta, presidente del Barca, estuvo presente junto a Xavier Puig, directivo responsable del Barça femenino, y Marc Vives, director deportivo. También asistió Barbara Charone, directora general del Chelsea.

#### CHAMPIONS SEMIFINALES

| Ayer                     |       |
|--------------------------|-------|
| Barcelona-Chelsea        | 0-1   |
| O. Lyon-PSG              | 3-2   |
| 27 de abril              |       |
| Chelsea-Barcelona (Dazn) | 18:30 |
| 28 de abril              |       |
| PSG-0. Lyon (Dazn)       | 16:00 |
| Final 25 de mayo         |       |
| Ganador 1-Ganador 2      | 18:00 |

#### REMONTADA **DEL LYON**

El Olympique Lyon demostró madera de campeón con su remontada ante el PSG (3-2). A pesar de sus numerosas ocasiones, Katoto perforó la portería de Enlder en dos ocasiones, justo antes y después del descanso. Pero las ocho veces campeonas no se iban a rendir y a diez minutos del final iniciaron una épica remontada comandadas por la haitiana Dumornay. Primero fue Diani en el minuto 80, después de Dumornay con un trallazo a la escuadra en el 85 y un minuto después Majri culminó la remontada para viajar a París con ventaja.



Inútil estirada de Cata Coll en el tiro de Cuthbert, que había regateado a Engen, en la jugada que terminó con el tanto del Chelsea.

# Cuthbert roba la magia culé

MARTA GRIÑÁN / BARCELONA

apaz o incapaz. Stamford Bridge lo determinará. El Barcelona cayó en la ida de semifinales de Champions ante un Chelsea que desactivó el juego blaugrana, le secó en ataque (sin disparos a puerta) y acabó robando la magia de Montjuïc con un golazo de Cuthbert. De nada sirvió la reacción de la segunda mitad, las culés afrontan su primera misión imposible...

Giráldez no dio sorpresas: salió con el once de gala desde que Rolfö está disponible. Hayes, por su parte, había estado jugando al despiste con James, pero la alineó y en defensa plantó una línea de cinco, con Lawrence y Kaneryd ocupando los carriles. Para empezar, no

El Chelsea toma ventaja en la eliminatoria con un gol de la escocesa El Barça, sin tiros a puerta y maniatado

obstante, les tocó arrimar el hombro atrás porque Graham Hansen llegaba al punto de penalti para controlar y... resbalar. El Barça jugaba el balón con criterio y creaba espacios con Paralluelo buscando la espalda a las blues. La aragonesa rascó un córner y a punto estuvo Patri de acabarlo con un chut de los que provocan lamentos. Había

buenas sensaciones, pero el Chelsea también jugaba y empezó a demostrarlo con Kaneryd encontrando la espalda de Rolfö y haciendo saltar las alarmas.

Aunque el choque tenía más de partida de ajedrez que de boxeo, llegó un intercambio de golpes en el que salieron ganando las visitantes. Contrataque blaugrana con Aitana conduciendo

a toda velocidad que Paralluelo definió con un disparo despejado a córner y chut desviado de la Balón de Oro en el minuto 20 que dieron paso a una espectacular jugada de James que no cabeceó Mayra Ramírez de milagro. La 10 blue hace daño como quien no quiere la cosa, con una pisadita templada y venenosa que servía para que las de Hayes se crecieran. Tanto que a punto estuvieron de adelantarse en el marcador tras una jugada de la delantera colombiana finalizada por Leupolz. El silencio en el estadio llegó tras una mala salida de balón local... Lawrence se hizo grande para robar en la izquierda, Cuthbert jugó con Nüsken en el interior del área y esta se la devolvió para que la escocesa golpeara

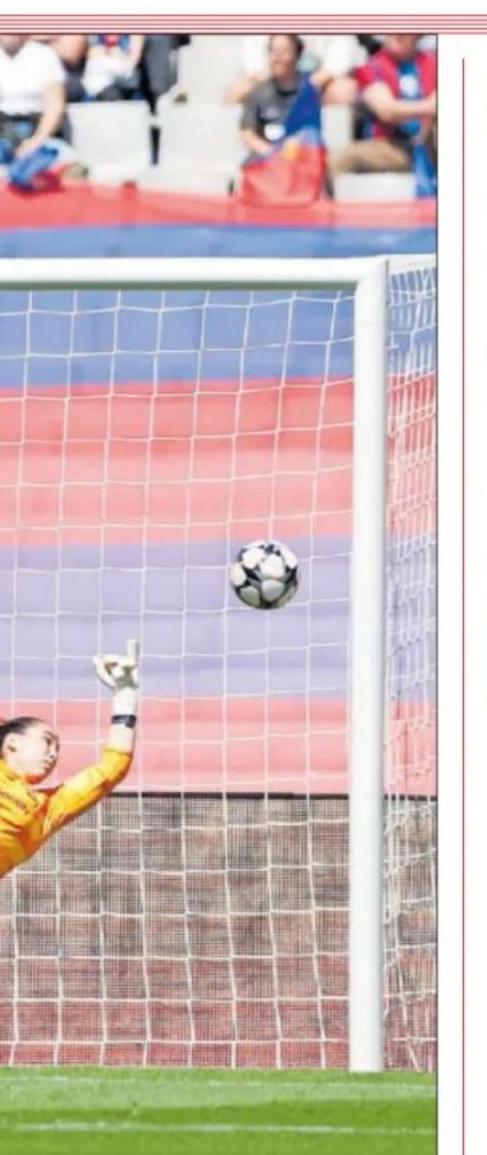

#### Giráldez

Ha sido muy igualado, con muy pocas ocasiones de los dos equipos. Hay cosas que mejorar, pero tendremos la oportunidad de darle la vuelta. Quedan 90 minutos".

#### **Paredes**

Dolidas, no nos gusta perder. Estamos mal acostumbradas, es difícil, es una semifinal de Champions. Hay trabajo que hacer, pero sabemos que se puede".

el balón con su bota diciendo gol. Golazo más bien. Engen no llegó a tiempo de taparlo y las blues se adelantaban en el 40'.

Con Graham anulada, a Giráldez le tocaba actuar. Patri disparó desde la frontal en el 53' provocando la mano de Buchanan. Penalti señalado y anulado por Frappart al ver el fuera de juego de Paralluelo, disputando el cuero. La grada subía decibelios. Las blaugranas, revoluciones con la entrada de Bronze, Alexia y Vicky. Un mal remate de Paralluelo a centro de Graham dio paso a la ocasión clarísima de Alexia en último suspiro. La dos veces Balón de Oro habrá pensado en ella toda la noche. Al Barcelona le toca remontar en Londres para estar en la final de Bilbao. ¿Capaz o incapaz?



Kenti Robles felicita a Linda Caicedo tras marcar el 1-3.

# Linda Caicedo señala al subcampeonato

#### Doblete de la colombiana para remontar al Levante

AIMARA G. GIL / LA CRÓNICA

uvo que salir Linda Caicedo al rescate. La colombiana entró al campo en la segunda mitad, cuando Zornoza acababa de poner el empate para, con un doblete, dar la victoria a las de Toril. que ya cuentan con 14 puntos de ventaja sobre las granotas con 18 por jugarse. El subcampeonato blanco está cada vez más cerca, mientras que las de Sánchez Vera se complican la Champions.

Empezó muy bien el conjunto local, que a los cinco minutos se puso por delante dejando patente la fragilidad defensiva blanca. Fue en un centro de Lloris que Gabi Nunes remató para superar a Misa sin que ninguna defensora se lo impidiese. Les tocaba a las de Toril remar contracorriente una vez más. Se hicieron con el dominio del

Rocio Gálvez, Antonia, Svava (Raso, 66'); María Méndez, Teresa, Zomoza Mendoza, Lloris; Baños, Paula Fdez; (Freja Siri, 86'); Redondo (Estela, 46') Athenea (Linda (Leyre, 81'), Andonova, Caicedo, 66'), Møller Erika (Arques, 76'); (Maite Oroz, 46'), Olga; y Gabi Nunes. y Feller (Bruun, 66').

• GOLES. 1-0 (5'): Gabi Nunes. 1-1 (66'): Zornoza. 1-2 (72'): Linda Caicedo. 1-3 (86'): Linda Caicedo. 1-4 (87'): Maite Oroz. 2-4 (90'): Leyre.

ARBITRA, Planes Terol (Murcia). Amonestó a Andonova (25'), Paula Fdez. (29'), Ivana (39') y Leyre (90').

balón y las ocasiones empezaron a llegar. Olga tuvo un mano a mano y, después, vio como Paula le sacó bajo palos un gol cantado antes de que Tarazona hiciera una meritoria doble intervención ante Zornoza y Athenea. Pudo Kenti liarla con un pase atrás que obligó a Misa a sacar bajo palos la cesión in extremis. Antes del descanso, Olga reclamó un claro penalti de Antonia, que no tocó balón en su entrada.

Tras la reanudación, Alba Redondo se fue lesionada y Toril cambió a una desaparecida Moller por Oroz. El conjunto blanco embotelló al Levante y no tardó en llegar el empate, con un zapatazo de Zornoza tras un rechace. Entonces salió Linda Caicedo. La colombiana anotó el 1-2 con un tiro a la escuadra desde la frontal y el tercero blanco tras una cabalgada de 30 metros cruzándole con clase el balón a Tarazona, Las blancas habían culminado la remontada, pero aún quedaba partido. Maite Oroz aprovechó un mal pase de María Méndez en la frontal para poner el cuarto en el mano a mano y, en el añadido, Leyre Baños puso el definitivo 2-4 con un zapatazo desde la frontal imparable para Misa. El subcampeonato está más cerca para el Real Madrid y abre todavía más la pelea por la Champions.

#### El Madrid CFF gana al Athletic y se mete en Champions

■ El Madrid CFF asaltó la tercera posición que estaba en poder del Levante y se mete en Champions a costa de un Athletic que rompe su racha de ocho victorias consecutivas. Las capitalinas saben que estarán toda la semana en Europa, haga lo que haga el Atlético hoy.

Zubieta abrió el marcador, pero en su propia portería. Un tanto, antes del descanso, que dejó tocado al Athletic. Sin embargo, reaccionó en la segunda mitad y empató por medio de Sara Ortega. Parecía que ambos se iban a quedar a las puertas de Europa hasta que Luany, en el último suspiro, hizo el gol de la victoria madrileña. Mientras, por abajo, la victoria del Granada gracias al gol de Laura Pérez le saca del descenso y mete al Betis, que juega hoy. El Eibar venció con un gol de Camino para tener ya siete puntos de colchón con los de aba-O. -AIMARA G. GIL

#### LIGA F 24° JORNADA

| Ayer                      |       |
|---------------------------|-------|
| Levante-Real Madrid       | 2-4   |
| Granada-CA Tenerife       | 2-1   |
| Sporting Huelva-Eibar     | 0-1   |
| Madrid CFF-Athletic       | 2-1   |
| Hoy                       |       |
| Atlético-Betis (Gol Play) | 12:00 |
| Villarreal-Sevilla        | 14:00 |
| Valencia-Real Sociedad    | 16:00 |
| 24 abril                  |       |
| Levante Las Planas-Barca  | 18:00 |

#### \*Todos se retransmiten en Dazn

|      |              | Pros | J  | G  | Ε   | P  |   |
|------|--------------|------|----|----|-----|----|---|
| ② 1  | BARCELONA    | 67   | 23 | 22 | 1   | 0  |   |
| ₽ 2  | REAL MADRID  | 58   | 24 | 19 | -1  | 4  |   |
| ② 3  | MADRID CFF   | 46   | 24 | 14 | 4   | 6  |   |
| 4    | LEVANTE      | 44   | 24 | 12 | 8   | 4  |   |
| 5    | ATLÉTICO     | 42   | 23 | 12 | 6   | 5  | 9 |
| 6    | ATHLETIC     | 41   | 24 | 13 | 2   | 9  |   |
| 7    | SEVILLA      | 36   | 23 | 11 | 3   | 9  |   |
| 8    | R. SOCIEDAD  | 29   | 23 | 7  | 8   | 8  |   |
| 9    | CA TENERIFE  | 28   | 24 | 7  | 7   | 10 |   |
| 10   | EIBAR        | 26   | 24 | 7  | - 5 | 12 |   |
| 11   | VALENCIA     | 23   | 23 | 6  | 5   | 12 |   |
| 12   | GRANADA      | 21   | 24 | 6  | 3   | 15 |   |
| 13   | VILLARREAL   | 21   | 23 | 5  | 6   | 12 |   |
| 14   | L. L. PLANAS | 20   | 23 | 4  | 8   | 11 | - |
| ¥ 15 | BETIS        | 19   | 23 | 5  | 4   | 14 |   |
| ¥ 16 | SP. HUELVA   | 6    | 24 | 1  | 3   | 20 |   |

#### NWSL



Ana Tejada.

# Ana Tejada, rumbo a EE UU

#### La Real oficializa el traspaso de la joven central

Ana Tejada (La Rioja, 2002) pone rumbo a la NWSL. En el último día de mercado de la competición estadounidense, la Real Sociedad confirmó el traspaso de la joven central de sólo 21 años por petición propia, aunque no ha trascendido el equipo que se ha hecho con

sus servicios. Baja importante para las txuri-urdin, que ya no cuentan con la riojana, que ha tenido una incorporación inmediata y está volando a Estados Unidos.

La Real visita al Valencia sin Tejada y en tierra de nadie ante un conjunto valencianista

a cuatro puntos del descenso. Aunque los focos estarán en el Metropolitano, donde el Atlético quiere seguir presionando por la Champions a costa de un Betis que está en la zona roja. Mientras, el Villarreal, también en la zona baja, recibe al Sevilla. -A. G. GIL

#### 33° JORNADA

| Ayer                        |         |
|-----------------------------|---------|
| R. Sociedad B-Fuenlabra     | ad. 2-0 |
| Sabadell-Cornellà           | 2-1     |
| Teruel-Sestao River         | 1-0     |
| Deportivo-Cultural L.       | 2-0     |
| Majadahonda-Tarazona        | 0-0     |
| Hoy<br>Nactic Colta Fortuna | 12.00   |

#### Nastic-Celta Fortuna Barcelona At.-Lugo 16:00 Arenteiro-Ponferradina 18:00 Real Unión-Unionistas 18:00 SD Logronés-Osasuna 18:00 Todos se emiten por FEF TV

Lucas Pérez celebra con rabia el 1-0 a la Cultural.

### Lucas Pérez empuja al Depor hacia el ascenso

#### Golazo y exhibición del 7

DEDODTIVO

| REAL SOC. B       | FUENLABRADA       |
|-------------------|-------------------|
| 2                 | 0                 |
| Fraga 🎂           | Belman 🎂          |
| Aramburu (73') .  | Sotillos .        |
| Jon Martin **     | ■ Alba 🌼          |
| Peru R. (73') **  | Lama 🎍            |
| Zoilo **          | Barbosa **        |
| Gorrotxategi **   | Álvaro Gº (75') . |
| Mikel R. (64')    | Bravo (83') **    |
| Rupérez **        | Benitez (46') .   |
| Marin ***         | Galindo (75')     |
| Magunaze.(46') .  | Raúl (66") **     |
| Azkune (78') ***  | S. Benito         |
| SERGIO FCO.       | MARTÍNEZ          |
| Mariezkur. (46'). | Currás (46') **   |
| Eder G* (64') **  | Ilies (66') •     |
| L. Beitia (73') . | Buer (75')        |
| Balda (73')       | Aarón (75')       |
| Dadie (78')       | Kara (83')        |

- GOLES. 1-0 (21"): Azkune. 2-0 (61'): Azkune.
- ARBITRO. Armando Ramo (Aragón). Roja a Alba (58'). Siete amarillas.
- ESTADIO. Zubieta. 800 espect.
- El primer gol del Sanse y la tarjeta roja a David Alba desarbolaron a un Fuenla con poca capacidad de respuesta. Ekain Azkune volvió a mostrar sus credenciales arriba. -A11

| L. CRUZ / LA CRÓNICA    |
|-------------------------|
| Lucas Pérez Ilevaba     |
| un mes en boxes. Cua-   |
| ro partidos lesionado   |
| esperando para volver a |

esperando para volver a la carrera, para ayudar a llevar a su Depor a Segunda. Y vaya si lo hizo. El de Monelos se marcó un partidazo, empezando por un gol desde los 30 metros que aniquiló el ambicioso plan de una Cultural que se aleja del playoff. Su recital se llenó de asistencias. pero Mella y Davo no pusieron la guinda. Sí lo hizo el delantero asturiano en el tramo final para sellar una victoria que acerca a los coruñeses a la orilla del ascenso. Catorce partidos sin perder con doce victorias para una segunda vuelta de cine. Un nuevo triunfo

TERUEL

Taliby

Pascual

Sierra (46')

Facu G\* (78') \*\*

Sanchis (64') \*\*

Alastuey (46') .

Naranjo (72') 🌞

Carmona(46') \*\*

Romero (46") \*\*

Aparicio (64') .

Gabarre (72') •

Gaixas (78") \*\*

Cabetas

Castillo

Borja M.

JARDIEL

| DEPUKTIVO        | CULTURAL          |
|------------------|-------------------|
| 2                | 0                 |
| Germán           | Amigo **          |
| Jaime 🐏          | V. García (63') 🎍 |
| Pablo V.         | A. Coch +         |
| Martinez 64      | Rodri 🍨           |
| Balenziaga **    | Álvaro 🎂          |
| José Angel       | Barri **          |
| Villares         | Bicho (73")       |
| Melia (76')      | M. Solar (59') .  |
| Lucas (87') ***  | Calderón (73') •  |
| H. Rama (17')s.c | Dorian (59') -    |
| Barbero (76')    | Fabio 🍨           |
| IDIAKEZ          | RAÚL LLONA        |
| Davo (17')       | Guillermo (59') . |
| Cayarga (76')    | Aarón R. (59')    |
| Alcaina (76')    | Muguruza (63') •  |
| Rubén (87") 5.0  | Kevin P. (73')    |
| Barcia           | Escudero (73') .  |
|                  |                   |

- GOLES. 1-0 (21'): Lucas Pérez. 2-0 (86'): Davo.
- ARBITRO. Pérez Pedraza. Amonestó a Bicho, Jaime, Aarón Rey y Kevin Presa.
- ESTADIO. Riazor. 29.079 esp.

para dormir a nueve puntos del Barça B y diez de Celta Fortuna y Nàstic. Todo en un Riazor con 29.079 espectadores de récord. Impresionante.

| MAJADAHONDA TARAZONA                                                                                                                     |                                                                                                                             | ALGECIRAS                                                                                                                                              | ANTEQUERA                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAJADAHONDA  Dani Camacho (77') * Kike H. ** Joao Ro Abajas Arnedo (77') * Reguera Navarro Sergi (62') * Alberto R. Enri (69') * ARMANDO | Salvi C. S. Emeterio Manu Pedre Marc Trilles Kortazar Mounir Liberto (71') Mex Gil (65') Keita Guiu (85') Dieste (71') MOLO | Lucho García • Santos (81') • Juan Rdgz. • Yac Diori Tomás (68') • Diego (59') • Mario García • Éric Montes • Zeki Diaz (81')•• Turrillo Cueto (68') • | ANTEQUERA  3  Wan Moreno David Rdgz. Fomeyem Lautaro Fermin  Mena (69') Sousa Luismi (86') Ale Garcia Luismi G.(86') Destiny (63')  MEDINA |
| Samu (62') • Ceballos (69') • Nakai (77') • Cortés (77') •                                                                               | Guille (65')  Areso (71')  Cubillas (71')  Fer Cano (85')                                                                   | Roldán (81') s.c.<br>Merchán (68') **<br>López (59') **<br>Pimienta (81')s.c.                                                                          | Nacho (69')                                                                                                                                |

GOL. 1-0 (31'): Victor Sanchis.

SESTAO RIVER

A. Jaso (73') .

G. Garai (73') \*\*

A. Gete (62") .

Aranzabe (62') c.

Armando (62') .

Ibai Sanz (73') 🌲

Mirapeix (73') .

Sergi Puig

Carbonell

Gaizka

Markel

Jon Cabo

Guruzeta

Leandro

A. CALLE

Kaxe (62')

0

\*\*\*

- (Valencia). Amonestó a Sierra,
- Una solitaria diana de Víctor Sanchís a la media hora decantó un agónico duelo en la zona baja. La defensa del Teruel, una muralla.
- Dani Camach Kike H. Joao Ro Aba Arnedo Reguer Navarro Sergi (6) Alberto R. Enri ARMA Samu (6 Ceballo Nakai ( Cortés (77') Fer Cano (85') 🊸
- ARBITRO. Ávalos Martos (Catalunya). Roja directa al local Ro Abajas (68'). Amonestó a Camacho, Alberto, Samu; Alex Gil y Andreu Guiu.
- ESTADIO. Cerro del Espino. 450 espectadores.
- Se le queda corta la recompensa a un Tarazona que apretó mucho. sobre todo en el tramo final. Dani, de 18 años. es un porterazo. -A11

#### **GRUPO 2** 72 32 23 3 6 35 5 Ceuta 6 Recreativo 12 Intercity 13 Castilla 14 Sanluqueño ▼ 19 At. Baleares 23 32 5 8 19-34 ▼ 20 Rec. Granada 15 32 3 6 23-34

#### Ayer Algeciras-Antequera 2-3 3-1 Castilla-Alcoyano Sanlugueño-Rec. Huelva

33° JORNADA

SANLUQUEÑO

Samu Pérez \*\*

Alex Guti (80')

Fer Roman

Zelu (80')

Martin (62')

Alhassane (92").

espectadores.

S.C.

▶ GOL. 1-0 (14'): Joaquin.

.

ARBITRO. Expósito Jaramillo,

andaluz. Seis amarillas. Roja a

ESTADIO. El Palmar. 2.500

■ Después de unas

cuantas semanas sin

ganar, el Sanluqueño se

reencontró con una más

que necesaria victoria

ante un Recreativo de

Huelva sin pólvora. Joa-

quín anotó el único gol

en la primera parte.

Carbonell (73') .

| Hoy                     |       |
|-------------------------|-------|
| R. Granada-S. Fernando  | 12:00 |
| Málaga-Real Murcia      | 12:00 |
| Melilla-Mérida          | 12:00 |
| Ibiza-At. Madrid B      | 12:00 |
| Ceuta-At. Baleares      | 12:00 |
| Linares-Castellón       | 18:00 |
| Intercity-Córdoba       | 18:00 |
| Todos se emiten por FFF | TV    |

RECREATIVO

Trapero (72')

Serrano (83')

Antonio (61')

Bustos (72')

Miguelete (61') .

lturraspe (72') .

Humanes

Milosevic (68') .

Lolo Escobar (91').

Algeciras.

• GOLES. 0-1 (19'): Ale García.

Luismi Gutiérrez. 1-3 (59'): Zeki

ARBITRO. Manrique Antequera,

andaluz. Diez amarillas. Roja a

ESTADIO. N. Mirador. 900 esp.

El Antequera sigue

con opciones de jugar

el playoff. Ayer sufrió a

pesar de ir ganando por

0-3. Reaccionó tarde el

0-2 (34'): Destiny. 0-3 (47'):

Díaz. 2-3 (72'): López-Pinto.

■ Alhassane

Roberto, durante un entrenamiento.

### La mejor versión del Murcia aprieta al Málaga

#### Los de Alfaro, en racha

#### C. CARIÑO / LA PREVIA

El mejor Murcia de la temporada visita La Rosaleda con el objetivo de poner cerco a la quinta plaza que da pasaporte al playoff de ascenso. El Málaga, cuarto clasificado, necesita los tres puntos para sellar virtualmente su posición entre los cinco mejores.

Parece un deja vu este reecuentro en el mundo de bronce de estos dos históricos que llevan demasiado tiempo remando por los mares de la mediocridad. El Málaga ganó sin convencer al Atlético B en

el Cerro del Espina tras dos empates seguidos en su lar. Y se estremece porque este Murcia de Pablo Alfaro no es el muñeco de porcelanosa a quien sometió en el

|      |               | :00<br>SALEDA |      |
|------|---------------|---------------|------|
| 1    | A. Herrero    | Manu García   | 1    |
| 2    | J. Gabilondo  | José Ruiz     | 2    |
| 20   | Nelson Monte  | Victor Rofino | 16   |
| 5    | Juande        | Marcos Mauro  | 4    |
| 18   | Dani Sánchez  | Marc Baró     | 17.0 |
| 12   | Manu Molina   | Dani Vega     | 17   |
| 16   | Genaro        | Pedro León    | 14   |
| 7    | Ferreiro      | Sabit         |      |
| 22   | Dani Lorenzo  | Tomás Pina    | 21   |
| 11   | Kevin         | Loren         | 10   |
| 19   | Roberto       | Carrillo      | 11   |
| S. P | ellicer ENTRE | NADOR P. A    | faro |

Enrique Roca (1-4). Es un equipo que se empieza a parecer a lo que se espera de él. Cinco jornadas invicto e imbatido y cuatro triunfos seguidos.

Roberto, con 14 goles, conducirá el ataque malagueño. En los gra-

> nas, José Angel Carrillo, en alza con ocho goles. Gran momento de Dani Vega. Como dice Pellicer, este es un partido con sabor a playoff en plena temporada.

BENJAMINES

#### Un niño de nueve años, víctima de insultos racistas

Playoff

Una victoria

dejaría

al Málaga

virtualmente

en la

promoción

 El fútbol español volvió a vivir ayer un episodio de racismo, sufrido por Elías, un niño de nueve años que milita en el benjamín de la UD Santa Marta, a quien un aficionado llamó "negro" en varias ocasiones durante el partido disputado contra el Carbajosa y "puto negro" una vez concluyó el choque.

El individuo, que no depuso su actitud, tildó al niño de "mentiroso" al acabar el encuentro, si bien el colegiado informó en el acta arbitral de que había escuchado el grave insulto proferido hacia el menor, que tuvo que ser atendido por las asistencias por un ataque de ansiedad. —J. Domínguez

| ABADELL          | CORNELLA          |
|------------------|-------------------|
| 2                | 1                 |
| Ortolá 🎂         | Rubén Miño 🄲      |
| Calavera (56') • | Simón (68') **    |
| Amelibia **      | Andreu H.         |
| Pau Resta **     | Kike Rios **      |
| Pujol (71') **   | Eudald (48')      |
| Astals **        | Arranz 🎂          |
| Doměnech ***     | Armando 🎂         |
| Moyano .         | Caballero .       |
| Soto (71') .     | Teddy .           |
| Abde **          | Tenas (68')       |
| Baselga (88') .  | Gonpi (84")       |
| CANO             | RIUTORT           |
| Vladys (56') *** | José Mas (48') .  |
| Marru (71') **   | Luisao (68')      |
| Herrero (71') ** | Vilaplana (68') 🎍 |
| Manel (88") s.c. | Canario (84") .   |

- GOLES, 0-1 (16'): Arranz, 1-1 (39'): Domènech. 2-1 (91'): Vladys.
- ARBITRO. Velasco Arbaiza (Euskadi). Amonestó a Abde y Amelibia. ESTADIO. Nova Creu Alta.

5.188 espectadores.

- Triunfo vital para el Sabadell en el derbi gracias a un golazo del ucraniano Vladys Kopotun ya en el añadido. Justo desenlace. —A11
- ARBITRO. Ortega Herrera Facu, Gabarre; Armando e Ibai ESTADIO. Pinilla. 1.800 espectadores.

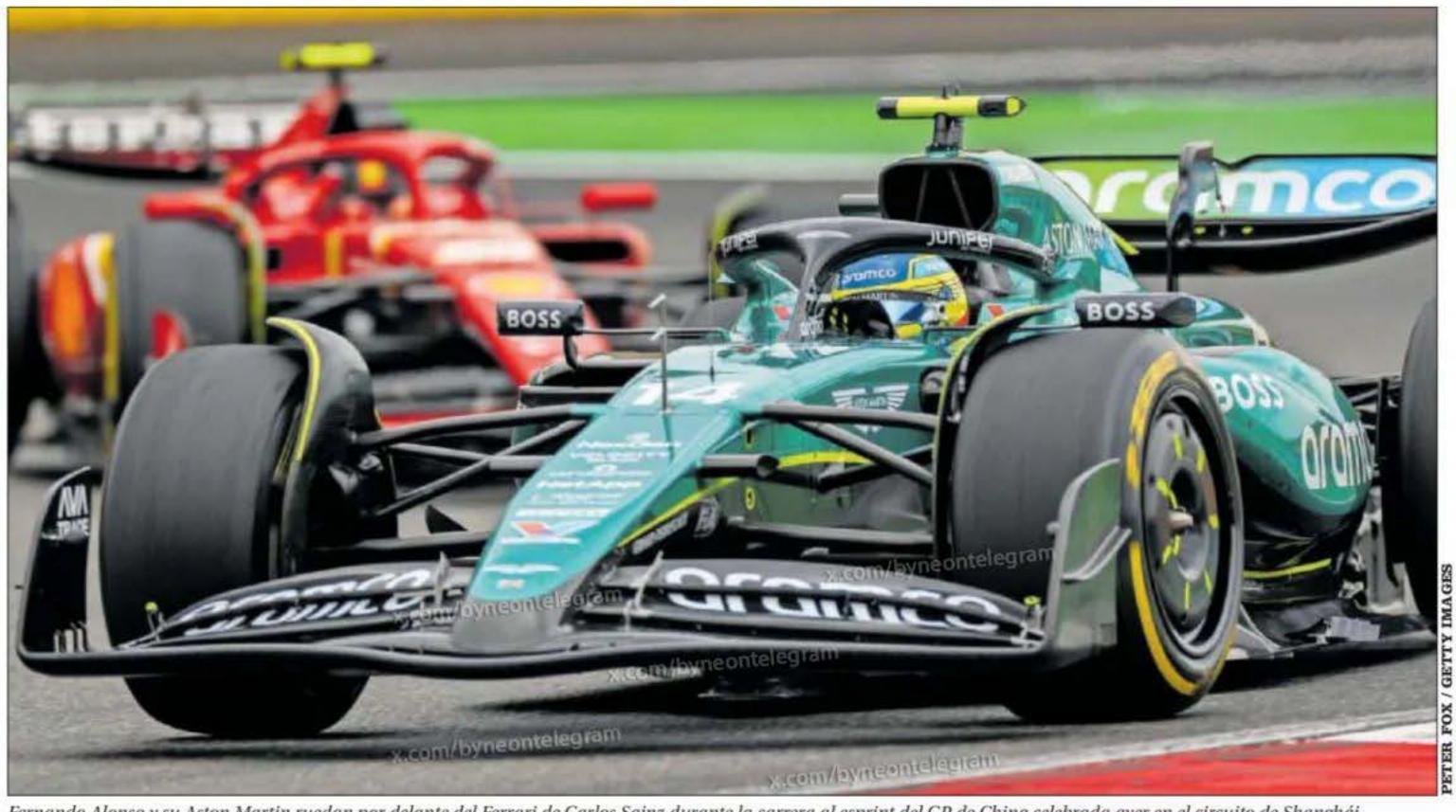

Fernando Alonso y su Aston Martin ruedan por delante del Ferrari de Carlos Sainz durante la carrera al esprint del GP de China celebrada ayer en el circuito de Shanghái.

# y, com/gyncontelegian om/meentelegtem x.com/byrepitelegrati Com/byrepitelegrati Com/byrepitelegrati

JESÚS BALSEIRO

SHANGHÁI (CHINA)

intaba a esprint resuelto tras un arranque de fuerza de los tres campeones de la parrilla, pero la carrera se fue rompiendo hasta que la agresividad revolvió el top-5. Delante no, Verstappen venció sobre un Hamilton renacido. Norris marró otra ocasión clara de victoria. Y en la lucha por el podio, Alonso salió mal parado de un toque con Sainz que generó un pinchazo al As-

ton Martin y cortó toda la inercia en la carrera del madrileño. En realidad quedaron mal parados los dos: uno abandonó y el otro fue quinto. Se quedó un GP de China tenso y todavía no se había servido ni el primer plato. Era el aperitivo.

En la salida se autodescartó el

poleman, Norris, que tiene ya unos cuantos precedentes de casi pero no, en su no tan corta carrera como piloto de Fórmula 1. El asfalto estaba seco por el carril pero húmedo

### Victoria de Verstappen delante de un gran Hamilton Alonso y Sainz se tocan luchando por el tercero Fernando abandonó y Carlos fue quinto

en los márgenes. Hamilton y Alonso atacaron el interior, el inglés intentó defenderse del Mercedes por fuera en la interminable curva 1 y... terminó perdiendo el coche ligeramente para recuperarlo en la esca-

Sanción

Alonso fue penalizado con diez segundos por "causar una colisión"

primera a la séptima plaza. Ocasión perdida, otra más, para un buen piloto sin triunfos en el Mundial. A partir de ahí se estableció el tren: Hamilton, Alonso y Verstappen y un grupo incomodísimo conformado por Sainz, Checo, Leclerc y los dos McLaren.

patoria. Cayó de la

Verstappen tiró de paciencia y en media carrera resolvió el entuerto. Se acercó décima a décima a Alonso y le pasó sin dificultades en la vuelta 8, al final de la recta larga. Un par de

vueltas más tarde cazaba a Hamilton, que era cuatro décimas más lento. La diferencia entre el Red Bull, Mercedes y Aston Martin se volvió insultante en las escasas diez vueltas que servían de ecuador del esprint. Se hizo larga la carrera corta en la lucha por la victoria, porque Max no tuvo mucho más divertimento y las diferencias se estiraron.

La emoción entonces la ponía Fernando. Su tercero se antojaba efímero vista la presión y la facilidad con la que se acercaron Sainz, Pérez y compañía. Pero la defensa inteligente del asturiano, más la tralla constante que se daban el Ferrari y el Red Bull, hizo que en la agonía el Aston Martin pudiera defenderse de los grandes. Vuelta tras vuelta, abrían el DRS los cuatro coches que sucedían a Alonso, pero el español llegaba a la recta con un colchón de unas siete décimas

que le servía para salvar la papeleta. Los Ferrari y el Red Bull se metieron el morro casi en cada frenada, pero el Aston salió indemne. Daba la sensación de que en cuanto uno le metiera la rueda, el tercero se con-

vertiría en sexto en segundos.

Y más o menos fue lo que pasó: en la vuelta 16 saltaron chispas de las de verdad y todo pasó de castaño a oscuro. Sainz atacó en las curvas del primer sector a Alonso, porque en las rectas no había sido posible. Se empareiaron

los dos españoles en la curva siete... y salieron tan pegados que llegaron a tocarse. Pareció un roce inocuo, pero quedaron mal parados los dos: Fernando tenía un pinchazo en la rueda delantera derecha, que se había tocado con el alerón de Sainz, y empezó a perder posiciones hasta que retiró el coche. Y Carlos perdió la inercia. 21

Diario as domingo,

Pérez pasó ambos tras un último intento de Alonso sobre Sainz y consolidó la tercera posición. En la siguiente vuelta fue Leclerc quien presionó al madrileño hasta superarle, a pesar de la agresiva defensa de Carlos. El Ferrari de Sainz, que tenía mucho ritmo hasta entonces, se quedó a medio gas defendiéndose de Lando.

> De luchar por el minipodio a cruzar la bandera a cuadros en el quinto puesto y gracias, por detrás de Verstappen, un gran Hamilton, Pérez y su compañero. Alonso para entonces ya se había bajado del coche. Después, el asturiano recibió diez segundos de sanción por

"causar una colisión", según los comisarios. Aunque no tiene consecuencias porque ya había sido último en la carrera al esprint, que es donde se aplica el castigo.

**Norris** 

El 'poleman' perdió el coche y cayó al 7º en la primera vuelta

# Alonso: "No estoy de acuerdo con la sanción"

### El español no ve justa la penalización de diez segundos

JESÚS BALSEIRO / CHINA

ercer puesto para Fernando Alonso en la clasificación del GP de China con un Aston Martin que previsiblemente irá hacia atrás en la carrera, tal y como sucedió en el esprint celebrado aver. Pero las vueltas del piloto asturiano fueron magistrales, incluida la última, y eso que tuvo un susto en la primera curva que le hizo plantearse renunciar al intento (se hubiera quedado séptimo). Para hoy admite que su carrera será a la defen-

#### Tercero

"No hay que pedir perdón por ser más rápidos a una vuelta"

#### Castigo

Incluye tres puntos en el carnet que son seis tras los de Australia

que se establezca en la posición natural del AMR24 (alrededor del séptimo u octavo puesto), según comenta a AS: "Espero una carrera difícil, somos más lentos que Ferrari. McLaren y probablemente Mercedes. Les superamos en clasificación frecuentemente, dependerá de por cuántas

siva hasta

vueltas podemos defender esas posiciones. Esta quinta carrera no creo que sea diferente de las anteriores. Pero no hay que pedir perdón por ser más rápidos a una vuelta".

"Recibí una penalización con la que como es lógico no estoy de acuerdo. Pero ellos tienen todo el poder y no se



Fernando Alonso, en el parque cerrado tras la clasificación en China.

a este periódico sobre la penalización de diez segundos aplicada en la clasificación de la carrera al esprint (que no cambió la posición del asturiano ya que terminó último tras abandonar con un pinchazo en su Aston Martin) por "causar una colisión" en el toque con Carlos Sainz. La sanción, impuesta tras finalizar la prueba y declarar los implicados en dirección de carrera, incluye tres puntos de penalización que hacen un total de seis tras el castigo en Australia por el accidente que sufrió George Russell. Al sumar doce puntos en el carnet, Fernando se perdería un gran premio.

Primera curva. De vuelta con la clasificación para la carrera larga de hoy, Alonso recordó su vuelta en la rueda de prensa de la FIA: "Muy buena pero no brillante. Tuve un susto en la primera curva y estaba pensando en abortar la vuelta, pero decidí intentarlo y empecé a frenar muy tarde para ver si podía recuperar ese tiempo, y recuperé una décima, otra en las curvas nueve y diez. Era lo que necesitábamos. Es muy alentador para el futuro".

tiempos para ver cuál ha sido la pérdida hubiera cambiado mucho la segunda o tercera posición porque nuestra posición natural está alrededor del séptimo puesto para cuando veamos la bandera a cuadros. ¿Salir por lo limpio? Salí tercero en el esprint por la mañana y Lewis salió segundo y tuvo una gran arrancada, así que no parece que cambie mucho", añade el asturiano.

# puede hacer nada", añadió

#### 3. S. Pérez (Méx/Red Bull) 15.258 4. Ch. Leclerc (Món/Ferrari) 17.486 20.696 5. C. Sainz (Ferrari) 22.088 6. L. Norris (GBr/McLaren) 7. O. Piastri (Aus/McLaren) 24.713 25.696 Russell (GBr/Mercedes) 31.951 G. Zhou (Chi/Sauber) K. Magnussen (Din/Haas) 37.398 37.840 11. D. Ricciardo (Aus/RBPT) 12. V. Bottas (Fin/Sauber) 38.295 13. E. Ocon (Fra/Alpine) 39.841 40.299 14. L. Stroll (Can/Aston Martin) 40.838 15. P. Gasly (Fra/Alpine) 16. Y. Tsunoda (Jap/RBPT) 41.870 42.998 17. A. Albon (Tai/Williams) 46.352 18. L. Sargeant (EE UU/Williams) 49.630 N. Hulkenberg (Ale/Haas) 20. F. Alonso (Aston Martin)\* Retirado v17 \* Sancionado con 10 segundos Pole 2023: M. Verstappen (Red Bull) 1:28.877 **ASÍ VA EL MUNDIAL**

CLASIFICACIÓN

**PILOTO** 

1. M. Verstappen (PBa/R. B.)

2. L. Hamilton (GBr/Mercedes)

TIEMPO

32:04.660

a 13.043

| PILOTO                     | Puntos |
|----------------------------|--------|
| 1. Max Verstappen (PBa)    | 85     |
| 2. Sergio Pérez (Méx)      | 70     |
| 3. Charles Leclerc (Món)   | 64     |
| 4. Carlos Sainz            | 59     |
| 5. Lando Norris (GBr)      | 40     |
| 6. Oscar Piastri (Aus)     | 34     |
| 7. George Russell (GBr)    | 25     |
| 8. Fernando Alonso         | 24     |
| 9. Lewis Hamilton (GBr)    | 17     |
| 10. Lance Stroll (Can)     | 9      |
| 11. Yuki Tsunoda (Jap)     | 7      |
| 12. Oliver Bearman (GBr)   | 6      |
| 13. Nico Hulkenberg (Ale)  | 3      |
| 14. K. Magnussen (Din)     | 1      |
| 15. Alexander Albon (Tai)  | 0      |
| 16. Zhou Guanyu (Chi)      | 0      |
| 17. Daniel Ricciardo (Aus) | 0      |
| 18. Esteban Ocon (Fra)     | 0      |
|                            | 1/4/   |

Pierre Gasly (Fra)

**PILOTO** 

15. P. Gasly (Fra/Alpine)

16. G. Zhou (Chi/Sauber)

19. Y. Tsunoda (Jap/RBPT)

17. K. Magnussen (Din/Haas)

18. L. Hamilton (GBr/Mercedes)

20. Valtteri Bottas (Fin)

21. Logan Sargeant (EE UU)

0

0

0

TIEMPO

1:35.463

1:35.505

1:35.516

1:35.573

1:35.358

| 1. M. Verstappen (PBa/Red Bull)  | 1:33.660 |
|----------------------------------|----------|
| 2. S. Pérez (Méx/Red Bull)       | 1:33.982 |
| 3. F. Alonso (Aston Martin)      | 1:34.148 |
| 4. L. Norris (GBr/McLaren)       | 1:34.165 |
| 5. O. Piastri (Aus/McLaren)      | 1:34.273 |
| 6. Ch. Leclerc (Món/Ferrari)     | 1:34.289 |
| 7. C. Sainz (Ferrari)            | 1:34.297 |
| 8. G. Russell (GBr/Mercedes)     | 1:34.433 |
| 9. N. Hulkenberg (Ale/Haas)      | 1:34.604 |
| 10. V. Bottas (Fin/Sauber)       | 1:34.665 |
| 11. L. Stroll (Can/Aston Martin) | 1:34.838 |
| 12. D. Ricciardo (Aus/RBPT)      | 1:34.934 |
| 13. E. Ocon (Fra/Alpine)         | 1:35.223 |
| 14. A. Albon (Tai/Williams)      | 1:35.241 |

PARRILLA DE SALIDA

# Pole de Verstappen por delante de Pérez

La primera vuelta de Q3 de Alonso fue magistral, el único que mejoraba en una pista cambiante, segundo por detrás de un Verstappen de otro planeta. Pero no era suficiente, el asfalto mejoró para el segundo intento. Así que Fernando se puso manos a la obra y volvió a regalar otra vuelta sobrenatural con el Aston Martin, un coche de Europa League, para situarse tercero por detrás de



Max Verstappen.

los dos Red Bull en la parrilla del GP de China de hoy. Es un resultado surrealista, el asturiano no se resigna a lo que su coche ofrece (Stroll sale 11°).

Fue una clasificación difícil de leer, el circuito de Shanghái ofrece una climatología extraña (viento, cielo gris y temperaturas cambiantes) y era la primera vez que se celebraba después de una carrera al esprint. La superioridad de Verstappen

mantuvo una ventaja superior a las tres o cuatro décimas, así que era cuestión de tiempo que firmase la 100ª pole de Red Bull en la F1 delante de Pérez. Leclerc batió a Sainz por poco con un segundo sector muy sólido. Aunque Carlos tuvo mérito, porque tras su accidente en Q2 (que provocó bandera roja) pudo volver al garaje y clasificar sin sobresaltos. -J. B.

fue total, en todas las sesiones

| ORARIOS | DA    |
|---------|-------|
| Hoy     | ZN    |
| Carrera | 09:00 |

20. L. Sargeant (EE UU/Williams) 1:36.358

FÓRMULA 1 >> GP DE CHINA

### Sainz salva el susto: "Recuperé con una vuelta la confianza"

#### El español se rehace del accidente

J. BALSEIRO / SHANGHÁI

arlos Sainz perdió el coche cuando iba a cerrar su primera vuelta cronometrada en la Q2, en plena recta. Tocó la grava, el Ferrari trompeó y tocó con las protecciones del otro lado. Bandera roja. Podía haber terminado ahí, pero el madrileño supo aliviar el impacto y pudo volver al garaje sin daños gravísimos. A los pocos minutos, completaba una gran vuelta que le hacía pasar el corte intermedio en la segunda posición. Finalmente clasificó séptimo, a ocho milésimas de Leclerc y con un coche configurado para cuidar el neumático este domingo en la carrera del GP de China.

"Si se puede llamar regreso... fue un momento límite con el accidente en la Q2. Un pequeño error, toqué la grava y trompeé. Justo antes de trompear conseguí girar un poco el volante y chocar en un ángulo mejor. Probablemente eso salvó el día porque pintaba bastante mal. Luego hice una vuelta muy fuerte en 02 para salvar el momento y recuperé la confianza", comentó Sainz.

Sobre el balance de daños: "Hubo que cambiar el alerón delantero y el balance cambió un poco porque cada alerón se comporta de manera diferente. Salimos séptimos, los coches de delante eran más rápidos a una vuelta porque son curvas en las que Ferrari suele sufrir y una superficie que no nos da mucho agarre". Para la carrera: "Por ritmo hay que ver si podemos superar a McLaren y Aston (Martin). El problema es que tenemos que adelantar a tres coches y hay que sacar mucho ritmo. Será difícil, pero podemos remontar".

Pelea. Por la mañana tuvo un toque con Alonso que se saldó con penalización para el asturiano, y a partir de ahí Carlos igualmente perdió posiciones (del tercero al quinto). Pero el español relativiza: "Fue divertido. La gente suele luchar duro en el esprint porque no tienes nada que perder en las últimas vueltas. En la carrera se gestionan los neumáticos y hay una estrategia. Es divertido en ambos casos, pero está bien pilotar duro. Me gusta viendo el nivel que hay ahora en la F1".



Carlos Sainz, con el Ferrari accidentado en la Q2 del GP de China.

> SBK

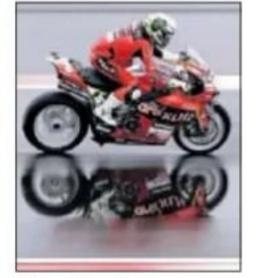

Álvaro Bautista.

#### **Bautista** pesca en el río revuelto de Assen

■ Álvaro Bautista logró en la carrera 1 de Países Bajos una valiosa segunda plaza, tras rehacerse de una clasificación pasada por agua en la mañana de Assen. El español partió desde la séptima posición, mientras que sus rivales más directos por el título de SBK lo hacían por delante. Pole para Rea, seguido por Bulega y Razgatlioglu.

Fue una carrera que comenzó con el norirlandés defendiendo su primera posición hasta que un Spinelli, único con neumáticos intermedios. lanzó la Panigale de Petrucci (baja por lesión), para dar cuenta de Rea e lannone de una tacada. Por entonces Razgatlioglu había bajado al sexto y Bautista, al décimo. Pero la lluvia que amenazó al comienzo no apareció y el español, se puso el mono de trabajo para remontar e incluso rodar segundo a un mundo de Spinelli, con una ventaja de 24 segundos, gracias a su apuesta con los Pirelli. La victoria fue para el italiano y la lucha por el podio quedó para tres aspirantes: el español, Toprak y Lowes. Hubo adelantamientos, pero Alvaro salvó un día complicado para sumar más que casi todos sus rivales, ya que fue 3°. -M. P.

WEC ► 6 HORAS DE ÍMOLA

### Ferrari no deja nada y se da un festival en la cita de casa

#### Comienzan con Molina en la pole

M. Á. POZO / ÍMOLA (ITALIA)

I viernes Ferrari dio buenas sensaciones en los libres de las 6 Horas de Imola, segunda cita del Mundial de Resistencia (WEC) y una de las más especiales del para los de Maranello por correr en casa, y el sábado tuvieron continuidad. En el FP3, Antonio Fuoco, compañero de Miguel Molina en el 499P #50, volvió a ser el más rápido y dejó una pequeña pista de lo que sucedería horas más tarde en la decisiva lucha por la Hyperpole. Porque el equipo del español saldrá primero a la cita (hoy a las 13:00 horas, en Eurosport).

En la ronda clasificatoria ya se acabó lo de esconderse o no dar el todo, la posición de salida en el estrecho y revirado Enzo e Dino Ferrari importa. En los dos últimos minutos apareció una bandera roja provocada por Vanthoor con el BMW del WRT, pero para entonces los dos Ferrari junto a los dos Toyota, entre ambos coches de Maranello, tenían prácticamente asegurada su presencia en la lucha final. No así los ganadores de Oatar, el Porsche del Penske #6 que ocupaban la décima y última plaza con acceso. Y a menos de dos décimas detrás estaba otro 963, el del equipo Jota. Pero fue el primero de los eliminados, junto al Cadillac, el BMW causante de la roja, los dos Peugeot con su nuevo alerón, Lamborghini, que superó a los dos Alpine, y el Isotta Fraschini.

Decisivo. Con ese panorama y nubes acechando en Ímola, dieron comienzo los últimos diez minutos de la clasificación definitiva en las que los nervios provocaron las coladas del Porsche #99 y el Toyota #7, que saldrán décimo y noveno, respectivamente. Por el lado contrario de la tabla, buena vuelta de Fuoco, para darle la pole al 499P #50 de Molina con casi medio segundo de ventaja sobre el Ferrari del equipo cliente #83. La tercera plaza fue para el otro coche de Maranello oficial, el #51, en un festival donde los Ferrari no dejaron nada para los demás y son los máximos favoritos a la victoria. En GT3, pole del Porsche#92 con Riberas segundo y Juncadella, 13°.

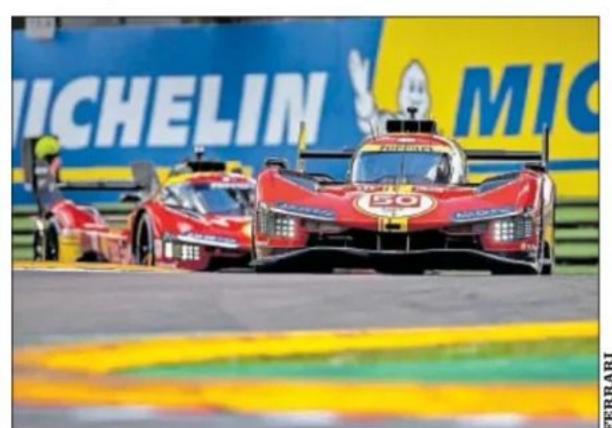

El Ferrari de Miguel Molina, ayer en la clasificación en Ímola.

#### INDYCAR ► LONG BEACH

#### Palou prepara el ataque desde la sexta posición

■ El coche iba "genial", solo faltaban un par de retoques para salir a por todas en la clasificación y aunque se le escapó en el último intento el tiempo a Palou, el español demostró que está preparado para lo más importante: la carrera en la que se reparten los puntos. Con el Fast Six en

juego, el de Ganassi apareció a lo grande siendo el único que completó el callejón de California en 1:05. Esa vuelta en el Fast 12 le habría dado la pole al español, pero la mejor marca fue para Rosenqvist. Aunque afortunadamente, el 6º de Palou está pensado para llevar a cabo un buen ataque. - C. R.

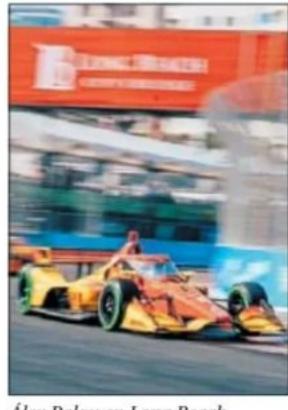

Alex Palou en Long Beach.

#### WRC ➤ RALLY DE CROACIA

#### Neuville llega líder al pulso decisivo con Evans y Ogier

El Rally de Croacia está ofreciendo un duelo de infarto entre Thierry Neuville, Elfyn Evans y Sebastien Ogier. El belga de Hyundai, líder del Mundial, está en cabeza a falta de la corta etapa final, pero con los dos Toyota pegados a sus talones. El que lleve marcapasos, que no siga el desenlace.

Por la mañana, Neuville Iogró desempatar con Evans y llegó a la asistencia del mediodía en cabeza. Pero por la tarde apareció la lluvia en el primer tramo y aunque el galés retomó el mando, el belga no tardó en recuperarlo. Por lo que todo se jugará entre ellos y un Ogier, que sigue a su estela. -P. L.

# Ba-lon-ces-to





Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation, en la oficina que tienen en Sant Boi de Llobregat.

#### A. BIESCAS

BARCELONA

 n 50 años, Pau y Marc Gasol seguirán siendo recordados como dos de los mejores deportistas de la historia de España. Es poco probable que ningún otro jugador de baloncesto les supere, pero sus méritos deportivos y sus inmaculadas carreras no solo aparecerán en los libros de historia, sino que también seguirán en la memoria colectiva de todos los que les vieron jugar. Muchos se han aficionado al baloncesto por ellos. Ese será su legado deportivo. Pero hay otro, el personal, que esperan que sea todavía más importante. Es su deseo. También su objetivo: quieren que dentro de 50 años la Gasol Foundation haya tenido un impacto más grande en la sociedad que ellos en el deporte.

La Gasol Foundation nace en 2013, en Los Ángeles, cuando Pau jugaba en los Lakers con la misión de luchar contra la obesidad infantil. Un problema evidente en Estados Unidos, pero que también azota a nuestro país: España está a la cabeza en Europa. Una realidad que constataron rápido. al afincar la fundación también en nuestro país: "La obesidad infantil es una pandemia. Queremos recuperar esa palabra", asegura Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation. Con el problema

# El legado de los Gasol

#### Los dos hermanos se centran en su fundación para luchar contra la obesidad infantil

#### UNA GALAXIA SALUDABLE

Para explicar a los niños la importancia de los buenos hábitos, la Gasol Foundation utiliza la metáfora de la Galaxia saludable. En ella orbitan cuatro planetas, que son las cuatro patas de su programa contra la obesidad infantil: la alimentación saludable, el deporte y la actividad física, el bienestar emocional y la calidad del sueño.

detectado, hacía falta poner los instrumentos. Y tanto Pau como Marc apostaron por un modelo de fundación alejado de lo que acostumbra a ser la filantropía entre famosos. Ellos no querían poner su apellido y donar dinero. Ellos querían ver un cambio real en la sociedad. "Valentí Fuster (cardiólogo y patrono de la fundación) les explicó la importancia de la investigación, de la metodología científica. Que su fundación no fuera solo comunicación y visibilidad. Que su proyecto tuviera la investigación en su ADN". Y así lo hicieron. Es por eso que

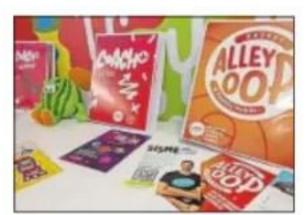

El programa 'Alley Oop.'

la Gasol Foundation trabaja en proyectos a largo plazo, con colegios y familias, con un impacto directo en más de 67.000 personas.

El apellido Gasol fue fundamental para llegar a estas cifras, pero ya no lo es para continuar con su misión. "El apellido abre todas las puertas, pero si no haces un buen trabajo esa puerta se cierra", explica Ribes, que también apunta que "al principio había reticencias" a financiarles porque les veían como otra fundación más de un famoso. Pero con su trayectoria a lo largo de estos años han cambiado completamente su percepción. Ahora es el mundo corporativo el que se acerca a ellos, que son "sostenibles a largo plazo". Pau y Marc donan la dotación económica de algún premio que ganan, pero no necesitan de sus aportaciones para "el funcionamiento diario".

Implicación. Cuando en 2013 Pau arrancó la Gasol Foundation, Marc empezó el

proyecto del Bàsquet Girona. Pau es presidente de la fundación y vicepresidente del club y su hermano al revés. "Están los dos muy comprometidos. Estamos entre sus prioridades. Son un altavoz excepcio-

Diferentes
No querían
poner su
apellido y
su dinero,
querían un
impacto real

nal, pero su compromiso ya era muy elevado cuando jugaban". Ahora, con ambos retirados, todavía más. En la primera reunión tras retirarse Marc ya les envió un mensaje claro: "Contad conmigo". Y su implicación no es baladí. Porque los valores que han definido su carrera deportiva los han trasladado a la fundación. Quieren ser exigentes, trabajar en equipo y buscar la excelencia. Exactamente lo mismo que hacían sobre las pistas.

#### 70 BREOGÁN GRANCA

RÍO BREOGÁN (13+20+17+8+ 12): Sergi García (2), Momirov (6), Jogela (0), Nakic (0), Sakho (8) —cinco inicial—, Juan Fernández (14), McLemore (13), Sergi Quintela (6), Polite (14) y Justin Robinson (7). GRAN CANARIA (16+12+19+11+

19): Albicy (3), Brussino (17), Kjajic (15), Shurna (10), Happ (21)—cinco inicial—, Salvó (0), Pelos (6), Gecic (2), Landesberg (3), Prkacic (0) y Lammers (0).

Cancha: Pazo (Lugo); 5.125 espec.

■ EL BREOGÁN dejó escapar un triunfo clave en la lucha por no bajar. Con 57-47, minuto 32, encajó un 1-11. Prórroga y derrota. El Granca pelea por la cuarta plaza.

#### 90 MANRESA ANDORRA 97

BAXI MANRESA (30+23+9+28): García (8), Badio (22), Sagnia (8), Steinbergs (6), Robinson (22)—cinco inicial—, Williams (10), Pérez (2), Taylor (2), Vaulet (4), Geben (4) y Oriola (2).

MORABANC ANDORRA (28+21+ 24+24): Montero (16), Harding (26), Madsen (3), Okoye (14), Pérez (3) —cinco inicial—, Luz (8), Maric (12), Andric (14), Rubio (0), Borg (0) y Dos Anjos (1).

Cancha: Nou Congost; 4.880 esp.

■ EL ANDORRA asalta el Nou Congost y roza con la punta de los dedos el objetivo de la salvación. Montero y Harding, los mejores.

#### 83 PALENCIA GRANADA 91

Z. PALENCIA (14+20+21+28): Van der Vruust (17), Hands (6), Ortega (2), Kamba (16), Pasecniks (13) —cinco inicial—, Piñeiro (8), Haarms (1), Benite (9), Ubal (3) y Frankamp (8).

COV. GRANADA (21+26+19+25): Felicio (12), Cheatham (15), Costa (11), Tomás (8), Kramer (8) —cinco inicial—, Dime (3), Rouselle (5), Bamforth (12), Valtonen (14), Diaz (0) y Wiley (3).

Can.: Municipal de Palencia; 4.981.

■ EL GRANADA logra un triunfo decisivo en Palencia que le acerca a la salvación y deja prácticamente descendidos a los locales.

# El Barça sigue lanzado

Quinta victoria seguida, esta ante el UCAM Murcia, que acerca a los azulgranas al factor pista

#### 97 BARÇA UCAM

BARÇA (21+26+32+18): Satoransky (10), Laprovittola (8), Kalinic (3), Da Silva (9), Vesely (20) —cinco inicial—, Nnaji (7), Jokubaitis (7), Parker (4), Rubio (9), Hernangómez (8) y Abrines (12).

UCAM MURCIA (22+18+28+18): Caupain (7), Ennis (16), Kurucs (5), Sleva (13), Birgander (2)—c. inicial—, Todorovic (15), Sant-Roos (12), Radebaugh (2), Radovic (4), Hakanson (8) y Diagné (2). Cancha: Palau Blaugrana; 6.590 espec.

#### A. BIESCAS / BARCELONA

ace tiempo que el foco de la sección de baloncesto del Barça es la Euroliga. El gran sueño, el gran anhelo, que arranca su playoff el miércoles contra el Olympiacos. Pero también está la Liga, una por la que los azulgranas han transitado con muchos problemas pese a que ante el UCAM Murcia evitaron uno mayúsculo. Ganaron 97-86 a un equipo que estaba a solo una victoria en la clasificación y siguen encaminados a asegurar el factor pista. Fue la quinta victoria seguida. Conseguida gracias a un partido no muy brillante, sí sólido, contra un UCAM que no le perdió nunca la cara al choque. Físicos e intensos, se cargaron rápido de faltas. Unos minutos de desconexión en el segundo cuarto (encajaron un 17-0) constituyeron una losa que arrastraron todo el encuentro.

Desde el primer momento se vió a un Barça incómodo. Una situación que se agravó en el segundo cuarto. De los primeros nueve lanzamientos, anotaron uno. Para colmo, la zona planteada por Grimau (que no duró mucho) facilitó los ataques del UCAM. Con los puntos de Sant-Ross se fueron ocho arriba. Y cambió



Jan Vesely, pívot del Barça, machaca ante Birgander, del UCAM.

#### JORNADA 30ª L. Endesa 29 24 5 2.554 2.218 29 24 5 2.550 2.289 2 Real Madrid 3 Barça 30 21 9 2.635 2.412 4 Lenovo Tenerife 29 19 10 2.459 2.324 5 UCAM Murcia 30 19 11 2.529 2.407 30 19 11 2.528 2.437 6 Dreamland Granca 7 Valencia Basket 29 18 11 2.409 2.349 8 Baxi Manresa 30 17 13 2.530 2.524 29 16 13 2.530 2.534 9 Baskonia 10 Joventut Badalona 29 14 15 2.358 2.484 29 13 16 2.308 2.362 11 Surne Bilbao 12 Casademont Zaragoza 29 11 18 2.396 2.489 13 MoraBanc Andorra 30 11 19 2.496 2.533 29 10 19 2.322 2.491 14 Bàsquet Girona 15 Covirán Granada 30 9 21 2.430 2.607 30 8 22 2.211 2.376 16 Río Breogán 17 Monbus Obradoiro 29 7 22 2.337 2.482 30 5 25 2 347 2 611 18 Zunder Palencia

| 16 Zunder Palencia  | 30               | 9 20 2  | 347 2.01 |
|---------------------|------------------|---------|----------|
| ■ JORNADA 30        |                  |         |          |
| Rio Breogán-Gran C  | anaria           |         | 90-97    |
| Baxi Manresa-MoraE  | Banc Ando        | orra    | 90-97    |
| Barça-UCAM Murcia   |                  |         | 97-86    |
| Zunder Palencia-Cov | irán Gran        | ada     | 83-91    |
| Zaragoza-Madrid     | M Plus           | + 12:30 | Hoy      |
| Joventut-Girona     | M+D              | 2 12:30 | Hoy      |
| Valencia-Tenerife   | M+D              | 3 17:00 | Hoy      |
| Rilhan-Ohradoiro    | M <sub>+</sub> D | 4 17:00 | Hov      |

Unicaja-Baskonia.....

. M+D/#V 18:30

el partido. Todo lo que había fallado el Barça entró ahora. Laprovittola se destapó desde el triple y comandó un parcial de 17-0. Los puntos de Ennis, al borde del descanso, maquillaron el resultado (47-40).

Tras el intermedio el partido se embarró con muchas interrupciones y demasiadas faltas. Especialmente del UCAM, que vio como Kurucs se marchaba con cinco en su haber aún con 17 minutos por jugar. El Barça manejó la máxima del partido (+13) pero sufrió defendiendo las penetraciones de su rival. Los triples, en cambio, fueron una bendición. Primero de Abrines, sin fallo, y luego de Ricky (79-68). Y se acabó. El Barça no se despistó en los últimos minutos, mantuvo la ventaja, controló las posesiones y cerró la puerta al UCAM (average incluido).

#### 12:30 MOVISTAR PLUS / M. DEP

21

Diario as domingo,

| PRÍNCIP        |          |     | ZARAGOZA)    | Lr.  |
|----------------|----------|-----|--------------|------|
| Bell-Haynes    | 1,88     | 1   | F. Causeur   | 1,96 |
| 3 Andronikasi  | h. 1,94  | - 5 | Rudy Fdez.   | 1,96 |
| Santi Yusta    | 2,00     | - 6 | A. Abalde    | 2,02 |
| 5 L. Langarita | 1,92     | 7   | F. Campazzo  | 1,79 |
| M. Gonzále.    | z 2,03   | 11  | M. Hezonja   | 2,02 |
| to D. Kravic   | 2,10     | 13  | S. Rodríguez | 1,90 |
| 11 Mark Smith  | 1,95     | 14  | Gabriel Deck | 1,98 |
| 19 Sulejmanov  | ric 2,05 | 17  | V. Poirier   | 2,13 |
| 21 T. McFadde  | n 1,88   | 22  | W. Tavares   | 2,20 |

#### Campazzo está listo para la última prueba antes del playoff

Finn Delany 2,00 28 G. Yabusele 2,01

Dídac Cuevas 1,78 31 D. Musa

2,08 23 Sergio Llull 1,90

El Madrid visita al Casademont Zaragoza en la última prueba antes de que arranque el martes uno de los momentos culmen de la temporada, el playoff de la Euroliga. Chus Mateo recupera a Campazzo y tiene el equipo al completo. El base se ha entrenado esta semana después de recibir un fuerte golpe en una rodilla hace dos jornadas en el Palau que le impidió jugar en Kaunas y ante el Joventut, duelos resueltos con sendas canastas ganadoras de su compatriota Deck. "Hemos tenido tiempo estos días para entrenar y para cargar mucho las pilas", dice Chus Mateo, que añade: "El año pasado tropezamos en Zaragoza y no queremos que se repita. El equipo está bien y con muchas ganas. Queremos dar el máximo en este final de temporada". -R. G.

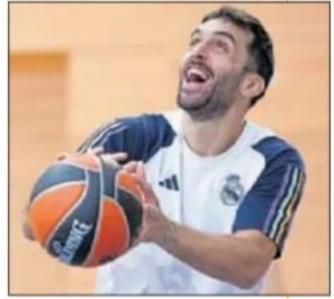

Facundo Campazzo.

#### NBA ▶ PRIMERA RONDA DE PLAYOFFS

# Unos Mavs crecidos se las ven con un viejo fantasma

■ Los Mavericks llegan a los playoffs como el equipo más en forma de la NBA y un candidato legítimo a pelear por el anillo, algo inédito desde que Luka Doncic llegase a Dallas en 2018. El esloveno, que va a estar en la pelea por el MVP, ya ha jugado tres veces las eliminatorias por el título y en dos de ellas su verdugo fue el mismo rival con el que van a empezar hoy la primera ronda: Los

Angeles Clippers. Los angelinos ganaron en 2020 y 2021 con un Kawhi Leonard superlativo, pero ahora el escolta es duda para empezar la serie y los Mavs llegan como favoritos, aunque no tengan ventaja de campo. Ayer, en el encuentro que inauguró esta edición de los playoffs, los Cleveland Cavaliers vencieron a los Orlando Magic (97-83) con 30 puntos de Donovan Mitchell. —F. F.

#### La lucha por el título Conferencia Este Conferencia Oeste (1) Oklahoma City Thunder Boston Celtics (1) (8) New Orleans Pelicans Miami Heat (8) Hoy Mier. Sâb Lun. Mié. Vier. Dom. 0330 24 27 29 1° 3° 5° Hoy Miér Sáb. Lun Mié. Vier Dom. 19:00 24 27 29 1\* 3\* 5\* (4) Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers (4) (5) Dallas Mavericks Orlando Magic (5) PLAYOFFS Hoy Mar. Vier Dom. Mié. Vier Dom. 21:30 23 26 28 1° 3° 5° 97 Mari. Jue. Sab. Mar. Vier Dom. 83 01:00 25 27 30\* 3\* 5\* 21:30 23 26 28 FINAL Información y (2) Denver Nuggets New York Knicks (2) resultados en (7) Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers (7) Mañ. Jue Sáb. Lun. Jue Sáb. 0400 25 27 29\* 2\* 4\* Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Sáb. 23 25 28 30° 2° 4° as (3) Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks (3) Todos los partidos en (6) Phoenix Suns Indiana Pacers (6) Deportes! Hoy Mar. Vier Dom. Mar. Jue. Sáb. Mar. Vier Dom. Mar. Jue Sáb. per M+ 01:00 23 26 28 30\* 2\* 4\* \*SI fuese necesario. \*\*Series al mejor de 7 partidos (2-2-1-1-1)

#### TIROS LIBRES

#### LEB Oro. 31ª jornada

A falta de tres jornadas, el Leyma Coruña aventaja en un triunfo a los dos clubes de Burgos y al Lleida. Y en dos al Estudiantes (67-81 en Cantabria). El Fuenlabrada (85-88 en Menorca) entra en puestos de playoff.

#### Femenino. Última jornada

Terminada la fase regular de la Liga Femenina Endesa, estos son los cruces de cuartos de final: Avenida-Ferrol, Girona-Jairis, Valencia-IDK Euskotren y Zaragoza-Estudiantes.

# MESICA OFFICE

#### SU CARRERA, EN SEIS MOMENTOS

■ Su primera final de Grand Slam fue la de Wimbledon 2015, donde con 22 años sólo fue frenada por la reina del siglo, Serena Williams. Tras el torneo, Garbiñe entró en el top-10 por primera vez y confirmó tener un futuro brillante.





■ Roland Garros 2016 fue el primer major de la carrera de la de Caracas, que se vengó en la final de Serena. Muguruza, que sólo cedió un set, dio a España su primer grande femenino desde Arantxa Sánchez Vicario en 1998.

■ El mayor éxito, dicho por ella misma, fue su triunfo en Wimbledon 2017. Con rosco incluido en la final frente a Venus, Muguruza se convirtió en la segunda española en reinar en el All England desde Conchita, su entrenadora.

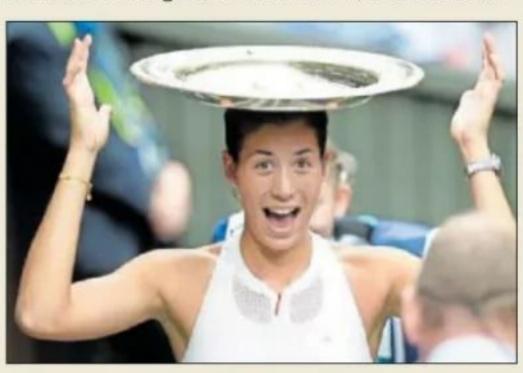

# Muguruza adios

J. DÁVILA, J. MÍNGUEZ

MADRID

arbiñe Muguruza anunció ayer su adiós al tenis con 30 años y dos Grand Slam en su palmarés: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017. También con la sensación de que tenía talento y golpes para más, en una carrera brillante pero llena de altibajos que se detuvo en febrero de 2023, cuando decidió hacer un alto para coger aire y reflexionar tras encadenar una racha de malos resultados.

Muguruza, nacida en Caracas de padre vasco y madre venezolana, hizo su anuncio en un acto de los Premios Laureus. de los que es embajadora, durante una rueda de prensa en Madrid. "Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos y anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir un nuevo capítulo de mi vida". Lo dijo tranquila una de las mejores deportistas españolas, capaz de brillar en los escenarios de más postín del tenis, en los que hizo hincar la rodilla a Serena (París) y Venus Williams (Londres). Algo al alcance de pocas, con temperamento y potencia.

# Garbiñe se retira del tenis a los 30 años • Un Roland Garros y Wimbledon, sus éxitos

Ex número uno del mundo, posición de privilegio que ocupó en 2017 cuatro semanas, Muguruza se va con diez títulos WTA y otras siete finales (entre ellas las de Wimbledon 2015 y la del Open de Australia 2020) tras disputar 687 partidos (449 victorias y 238 derrotas, 65% de éxito), el último frente a la checa Linda Noskova en Lyon, el 30 de enero de 2023. También, con el título de 'maestra' que logró en las WTA Finals de 2021. "Todos soñamos con ganar Grand Slams, ser maestra... Siento que he conseguido muchos sueños de los que tenía

de niña. Mi historia ha sido fantástica", resumió Garbiñe, que ya había desaparecido del ranking.

"No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece mirar es mi siguiente capítulo y no el del tenis", explicó sincera la mejor tenista española tras Arantxa Sánchez Vicario y que vivió grandes momentos con Conchita Martínez como entrenadora, precisamente, el triunfo en Wimbledon 2017 que la oscense había conquistado antes.

"Elegir un momento es imposible, ha habido muchos. La final de Wimbledon es único, no hay nada más grande que ganar ese torneo, es lo máximo", recordó sobre su mayor logro una Garbiñe que prácticamente no había pisado una pista de tenis desde que decidió tomarse un descanso. "No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes", dijo. "Hay cosas que echo de menos. otras para las que ya no tengo esa chispa o ese deseo de volver a saltar a pista", sentenció la hispanovenezolana, que deja un gran hueco en el tenis español y mundial.



Garbiñe Muguruza dice adiós con la mano en la entrevista con AS.



■ Al número uno del ranking se aupó por primera vez el 11 de septiembre de 2017, después del US Open. Pasó cuatro semanas al frente de la WTA, siendo la 24ª en la historia que lo lograba y la segunda española tras Arantxa. ■ La última final de Grand Slam que disputó fue la del Open de Australia de 2020, torneo al que llegaba alejada de su mejor momento. Sofia Kenin impidió, con remontada en la final, que Garbiñe levantase su tercer grande.

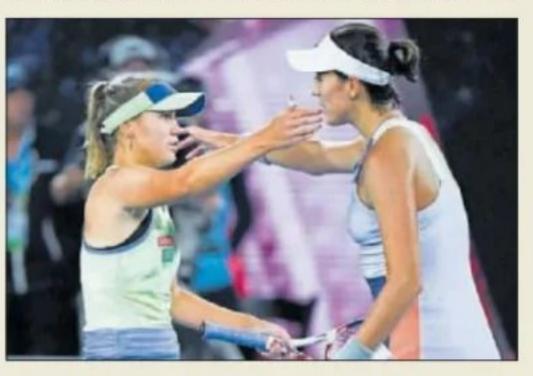

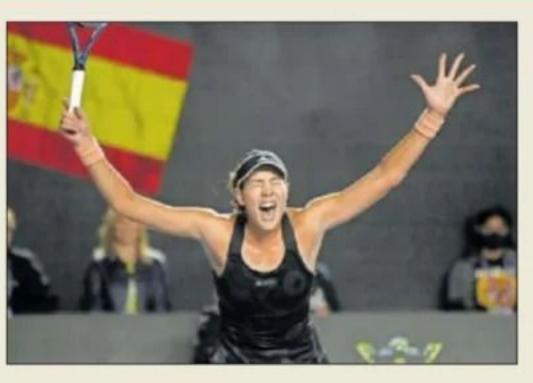

■ Ser coronada maestra fue el último título de su carrera, y uno de los más importantes. Garbiñe ganó las WTA Finals de 2021 en Guadalajara (México) y se convirtió en la primera española que triunfaba en el torneo final de año.

# "Quiero que se recuerde lo bonito"

# Garbiñe Muguruza

JAIME DÁVILA

MADRID

on una sonrisa en todo momento, orgullosa por una carrera a la altura de muy pocas y feliz por comenzar una nueva etapa de su vida. Así dijo adiós al tenis profesional Garbiñe Muguruza (Caracas, 30 años), la más grande del tenis español en lo que va de siglo XXI. La hispanovenezola-

na anunció ayer su retirada tras más de un año apartada de las pistas. Lo hizo en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde minutos después de su anuncio se sentó con AS para valorar su exitosa carrera.

#### —¿Cómo se encuentra después de tomar esta decisión?

—Siento de todo.
Felicidad, tristeza,

dolor, nerviosismo, pero en general estoy feliz. Estoy feliz y creo que es una decisión muy pensada, hacía mucho tiempo que no jugaba y bueno, iban pasando torneos importantes, momentos importantes... y no sentía la misma chispa. Entonces era como que me estaba dando cuenta de que ya no tengo lo que hace falta. Pero estoy bien, al final he tenido una muy buena carrera y lo que quiero es compartir, celebrar, no quiero llorar, no quiero dramas, nada. Quiero que se recuerde lo bonito.

#### —Ahora ya puede echar la vista atrás y ver una carrera completa. ¿Cómo la valora?

—La resumiría como una carrera muy buena, muy buena porque he conseguido casi todos mis sueños. He podido ganar en Wimbledon, o Roland Ga-

**Vuelta** 

"Nunca

he tenido

en mente

regresar,

eso facilitó

mi decisión"

rros, torneos con los que una sueña desde que es pequeña. Sí, muy buena.

#### —¿Alguna espina le queda?

—Bueno, claro que sí. Sobre todo torneos que no he podido ganar, por ejemplo el Madrid Open, que siempre se me dio fatal. Algún Grand Slam que no tengo o que he perdido la final... Pero bue-

no, después de todo, viéndolo como una imagen grande, muy bien y muy contenta.

#### —¿Y cambiaría alguna cosa de su carrera?

—No cambiaría nada porque me he llevado a donde estoy. O sea, si pudiese cambiar algo... No, porque igual me cambia la historia. Así que nada, todo ha sido así y todo valió la pena. Incluso los malos momentos.

#### —¿Qué tiene el tenis que le ha desgastado tanto?

—Uy, muchas cosas. La exigencia, la soledad, que es muy importante encima porque es un deporte individual. Y bueno, la disciplina, como en cualquier cosa que tú quieras hacer al máximo nivel, pero es que somos muy jóvenes también. Ese sacrificio desgasta mucho.

#### —Habla de la soledad. ¿Se ha sentido sola durante momentos de su carrera?

-Claro que sí, porque al final jugamos en la pista y estamos solos. Tú puedes tener un equipo que te apoya, que es clave, pero al final estás ahí solo en pista, afrontando decisiones. Y luego está claro que cuando tú llegas a tu habitación de hotel, cierras tu puerta y ahí no hay nadie. Entonces, bueno, hay

momentos, hay momentos.

—Se le vio entrenando hace

#### —Se le vio entrenando hace unas semanas. ¿Ha estado cerca de regresar en algún momento?

—Nada, no. Desde que jugué en un torneo por última vez, hace más de un año, no he vuelto a jugar en serio. He jugado, pero pachangas (se ríe). Y no, no he tenido idea de volver, nunca lo he tenido en mente. Yo creo que eso también facilitó un poco mi decisión, el no tener ganas de volver a entrenar.

#### —En su rueda de prensa dijo que quería seguir ligada al tenis. ¿Tiene en mente cómo?

—No sé si entrenando. Para entrenar todavía es muy pronto. Pero sí, me veréis, estaré presente formando parte de no sé si televisión, medios, caridad, con niños... Ya veremos, es muy pronto todavía, pero es-

taré por aquí.

# Orgullo "No quiero Ilorar, ni dramas, lo que quiero es celebrar,

compartir"

#### —Su ausencia, y ahora su retirada, han estado rodeadas de mucho ruido. ¿Le ha afectado en su decisión?

—Ya tengo una piel muy fuerte, así que no, he intentado no leer mucho. Yo he estado a mi bola, por lo que todo bien.

#### —¿Dónde se ve entre las mejores españolas de siempre?

—Arriba (se ríe). De las primeras, pero es que Arantxa tiene más Grand Slams.

#### —Ahora que cierra este capítulo de su vida, ¿cómo le gustaría que se recordase a la Garbiñe tenista?

—¿Que cómo me gustaría? Pues valiente. Supongo que cercana, o eso quiero pensar... Todos los adjetivos positivos, yo todo positivo (entre risas).



**TENIS →** MUTUA MADRID OPEN

# Djokovic se borra

JESÚS MÍNGUEZ / MADRID

ovak Djokovic no jugará el Mutua Madrid Open que comienza el próximo martes. El tenista serbio ha decidido borrarse del torneo sin esperar al sorteo que tendrá lugar mañana. El año pasado tampoco participó por molestias en un codo en una cita en la que ha sido tres veces campeón.

El serbio, de 36 años y ganador de 24 Grand Slams, no reveló razones específicas para su baja. Pero su temporada está siendo atípica. La semana pasada perdió en las semifinales de Montecarlo contra Casper Ruud y todavía no ha estrenado su casillero en 2024. Ni siquiera ha pisado una final. En Indian Wells no pudo pasar de tercera ronda al perder contra el 123º del mundo, Luca Nardi, y tras ello rompió con su técnico Goran Ivanisevic, a quien llevaba seis años unido y había sido partícipe de 12 triunfos en Grand Slams.

El año ya comenzó con un tropezón en las semifinales del Abierto de Australia con Jannik Sinner, a la postre campeón. Y antes había iniciado su campaña en la United Cup donde, con molestias en su brazo y muñeca derechos, había perdido frente al local Alex de Miñaur.

En principio, Djokovic debería reaparecer en el Masters 1.000 de Roma (defiende cuartos de El serbio, en una temporada atípica, decide no jugar en la Caja Mágica

final) que sigue a Madrid y sirve de puerta para Roland Garros, donde es el actual campeón (2.000 puntos). Unas instalaciones, las de París, donde también se disputarán los Juegos Olímpicos en julio. Y el oro es una prioridad para el serbio, ya que falta en su palmarés. Madrid, pues, se queda sin uno de sus principales atractivos mientras otro, Rafa Nadal, tiene previsto jugar. El viernes comenzó a entrenarse en la Caja Mágica y ayer se ejercitó con el argentino Diego Schwartzman. Previsiblemente, debutaría el jueves 25 de abril.

Y se mantiene la incógnita de Carlos Alcaraz, que no disputó Montecarlo ni el Godó por una lesión en el pronador redondo de su antebrazo derecho contra la que lucha por recuperarse contra el reloj, ya que en Madrid defiende los 1.000 puntos de campeón.



Novak Djokovic, tras perder en Montecarlo contra Casper Ruud.

#### **▶** BARCELONA OPEN

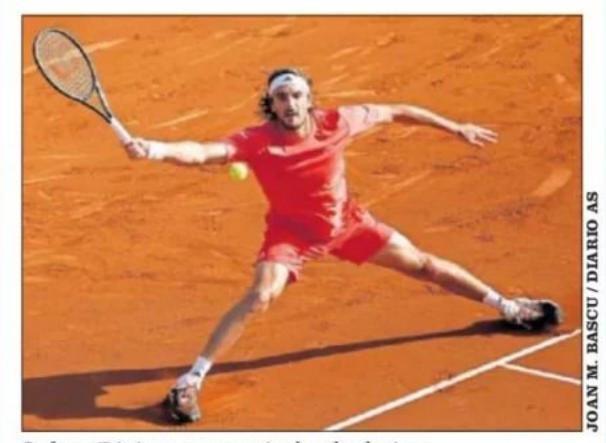

Stefanos Tsitsipas, en una estirada sobre la tierra.

## Tsitsipas y Ruud repiten en la final

#### Ya disputaron la de Montecarlo

■ Barcelona se vestirá, esta tarde, de Montecarlo. Y es que Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud reeditarán la final que ambos tenistas vivieron hace una semana. Casper, tras vencer a Etcheverry (7-6 y 6-4), fue el primero en sellar el pase a la final y, horas después, fue Tsitsipas.

El griego no falló en su duelo contra Dusan Lajovic (5-7, 6-4 y 6-2 en dos horas y diez minutos) y será su tercera final en Barcelona. A la cuarta intentará la vencida tras perder las anteriores: dos contra Rafa Nadal (2018 y 2021) y una ante Carlos Alcaraz (2023). Además, tratará de quitarse el mal fario que tiene con los torneos ATP 500, ya que ha disputado diez finales de este calibre y no ha sido capaz de vencer en ninguna. Tampoco Ruud, que de ganar hoy lograría el mayor triunfo de su carrera. En el Masters 1.000 de Montecarlo venció Tsitsipas.

Mientras que el griego ha necesitado ir en dos ocasiones al tercer set e incluso se vio contra las cuerdas frente a Díaz Acosta, Ruud ha progresado por el torneo barcelonés seguro de sí mismo. No ha cedido ni un set. — A. B.



|                       | TERÍA<br>ACIONAL<br>A D 0 | 20 DI               | RTEO DEL DÍ.  E ABRIL DE 20  de 100,000 billetes c | 024                  | 9.4 Entre premice caducan a los tres meses, contados |                       |                      | - COOOO               |                      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0                     | 1                         | 2                   | 3                                                  | 4                    | 5                                                    | 6                     | 7                    | 8                     | 9                    |
| Números Euros/Billets | Números Euros/Billete     | Números Euros/98ete | Números Euros/Billete                              | Números Euros/Billot | Números Euros/Billeti                                | Números Euros/Billete | Números Euros/Silens | Números Euros/Billete | Números Euros/Billet |
| 31900360              | 31901300                  | 31902300            | 31903360                                           | 31904300             | 31905300                                             | 319065.840            | 31907 120.000        | 319055.840            | 31909380             |
| 31910600              | 31911300                  | 31912300            | 31913360                                           | 31914300             | 31915300                                             | 31916300              | 31917 640            | 31918                 | 31919360             |
| 31920360              | 31921300                  | 31922300            | 31923360                                           | 31924300             | 31925300                                             | 31926300              | 31927300             | 31928300              | 31929360             |
| 31930360              | 31931420                  | 31932300            | 31933360                                           | 31934300             | 31935 300                                            | 31936300              | 31937420             | 31938                 | 31939360             |
| 31940360              | 31941300                  | 31942300            | 31943360                                           | 31944300             | 31945300                                             | 31946300              | 31947300             | 31948300              | 31949360             |
| 31950480              | 31951300                  | 31952300            | 31953360                                           | 31954300             | 31955300                                             | 31956300              | 31957300             | 31958300              | 31959360             |
| 31960360              | 31961300                  | 31962300            | 31963480                                           | 31964300             | 31965300                                             | 31966 420             | 31967300             | 31968300              | 31969360             |
| 31970360              | 31971300                  | 31972300            | 31973360                                           | 31974300             | 31975300                                             | 31976300              | 31977300             | 31978300              | 31979360             |
| 31980360              | 31961300                  | 31982 300           | 31983360                                           | 31984300             | 31985300                                             | 31986300              | 31987 300            | 31988 300             | 31989380             |
| 31990 360             | 31991300                  | 31992300            | 31993380                                           | 31994300             | 31995300                                             | 31996300              | 31997300             | 31996300              | 31999360             |
| 91200380              | 91201300                  | 91202300            | 91203360                                           | 91204300             | 91205300                                             | 91206300              | 91207300             | 91208                 | 9120910.360          |
| 91210600.120          | 9121110.300               | 91212300            | 91213380                                           | 91214300             | 91215300                                             | 91216300              | 91217840             | 91218300              | 91219360             |
| 91220360              | 91221300                  | 91222300            | 91223360                                           | 91224300             | 91225300                                             | 91226300              | 91227300             | 91228                 | 91229360             |
| 91230660              | 91231420                  | 91232 300           | 91233360                                           | 91234300             | 91235 300                                            | 91236300              | 91237420             | 91238420              | 91239360             |
| 91240 360             | 91241300                  | 91242300            | 91243360                                           | 91244300             | 91245 300                                            | 91246300              | 91247300             | 91248300              | 91249360             |
| 91250 480             | 91251300                  | 91252300            | 91253 360                                          | 91254300             | 91255300                                             | 91256300              | 91257300             | 91258300              | 91259360             |
| 91260360              | 91261300                  | 91262300            | 91263480                                           | 91264300             | 91265300                                             | 91266420              | 91267 300            | 91268300              | 91269 360            |
| 91270360              | 91271300                  | 91272300            | 91273660                                           | 91274300             | 91275300                                             | 91276300              | 91277300             | 91278300              | 91279360             |
| 91280360              | 91281300                  | 91282 300           | 91283360                                           | 91284 300            | 91285300                                             | 91286300              | 91287300             | 91288300              | 91289380             |
| 91290360              | 91291300                  | 91292300            | 91293360                                           | 91294300             | 91295300                                             | 91296300              | 91297300             | 91298300              | 91299360             |
| Terminaciones         | Terminaciones             | Terminaciones       | Terminaciones                                      |                      | Terminaciones                                        | Terminaciones         | Terminaciones        | Terminaciones         | Terminaciones        |
| 210600                | 581300                    | 0142 1.500          | 3243 1.560                                         |                      | 306300                                               | 7896 1.500            | 92871.500            | 158300                | 649360               |
| 230360                | 31 120                    | 102300              | 273 360                                            |                      | 705300                                               | 66120                 | 217540               | 658300                | 960                  |
| 10300                 |                           |                     | 63180                                              |                      |                                                      |                       | 17240                | 38120                 |                      |
| 50180                 |                           |                     | 360                                                |                      |                                                      |                       | 37120                |                       |                      |
| 060                   |                           |                     |                                                    |                      |                                                      |                       |                      |                       |                      |

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

#### **WATERPOLO**

#### La Champions, entre Sabadell y Eleftheriadou

■ Con la friolera de siete goles evitó Nikoleta Eleftheriadou que se repita hoy la final del año pasado en la Champions. "Nos ha destruido", lamentaba Dani Ballart, entrenador del CN Mataró. Con este 16-12 de Olympiacos y el 14-9 del CN Sabadell sobre el joven CN Sant Andreu se reedita la de 2022. Las catalanas van a por su séptimo título. —I. M.



**ATLETISMO** ➤ LIGA DE DIAMANTES

# Diamante Duplantis

El sueco bate por octava vez el récord del mundo y lo deja en 6,24 metros 

Jordan Díaz no pudo competir

M. L. MUÑOZ / LA CRÓNICA

 I arranque de la Diamond League pivotó alrededor de un nombre: Armand Duplantis. Seis meses, cuatro continentes, 15 ciudades, una final en Bruselas y los mejores atletas del mundo. Todo empezó en Xiamen (China). Con récord del mundo de pértiga del sueco, que rebajó su propia marca que antes había fijado en los 6,23 metros. El doble campeón del mundo al aire libre y campeón olímpico en Tokio de-

> mostró que no tiene límites.

Sin límite La gloria fue para Du-"Creo que aún hay alturas superiores para mí", dice Mondo

plantis, que logró batir por un centímetro, con 6,24, el récord del mundo, su propia plusmarca que en septiembre de 2023 había fijado en Eugene (EE UU). La

octava vez que lo lograba. Un saltador que después de ganar sufriendo relativamente en los Mundiales indoor de Glasgow en marzo, arrancó como un tiro.

Inició su primer intento siento modesto y saltando los 5,62, pero subió el nivel hasta los 5,82 que sobrepasó con facilidad, al igual que el norteamericano Sam Kendricks. que le seguía el ritmo. La barrera de los seis metros también la enfrentó con una gran



Mondo Duplantis franquea con suficiencia el listón sobre 6,24, nuevo récord del mundo.

seguridad, tanto fue así que la confianza le llevó a plantarse directamente ante los 6.24 metros que superó increíblemente. Pero, Mondo no se pone freno: "Creo que todavía hay alturas superiores para mí", aseguró al finalizar.

Air Jordan. El triple salto que dominó el campeón olímpico portugués Pedro Pablo Pichardo (17,51 en su sexto y último brinco) no contó finalmente con el español Jordan

Díaz, que acusó una contractura durante el viaje que le dejó fuera de concurso. El saltador de origen cubano asentado en Guadalajara podría haberse hecho con el triunfo en la prueba de haber repetido los 17,52 que logró en el Mitin de Madrid.

Otra que destacó en China fue la etíope Gudaf Tsegay, que estuvo muy cerca del récord mundial en los 1.500. Frenó el cronómetro a los 3:50.30 y se colocó como la tercera mejor

marca mundial de todos los tiempos.

En los 200 metros, saltó la sorpresa. La estadounidense Sha Carri Richardson, confiada y con nuevo look, dejó que la australiana de 19 años Torrie Lewis le adelantase por tres centésimas (22.96).

Christian Coleman, campeón de los 60 en Glasgow, dominó los 100 con unos modestos 10.13, por delante de Fred Kerley (10.17) y Ackeem Blake (10.20).

MUNDIALES DE MARCHA

# Martín y Pérez, en la 'misión' del relevo

#### El pacense y la granadina, que reaparece, marchan con otras parejas

 María Pérez y Álvaro Martín, dobles bicampeones del mundo, tienen un plan. La granadina, que regresa tras operarse hace pocos meses del sacro, y el pacense, 27 y 29 años respectivamente, suelen repetir una palabra en sus declaraciones: "Responsabilidad". Y en el Mundial de marcha por equipos (desde las 08:05 h.) que se celebra en Antalya (Turquía) saben que son la clave para que España añada dos parejas al estreno del relevo mixto que debutará como prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero no estarán solos, ni mucho menos. De hecho, a falta de confirmar los dúos definitivos, todo indica que no serán pareja, precisamente para intentar asegurar los dos billetes. María irá con Miguel Ángel López y Álvaro formará tándem junto a Laura García-Caro. Por si acaso, Alberto Amezcua y Cristina Montesinos también intentarán entrar entre los primeros. En Antalya se ponen en juego 22 de las 25 plazas, teniendo en cuenta que hasta dos equipos de un mismo país se pueden clasificar siempre y cuando



Álvaro Martín y María Pérez.

estén entre las cinco primeras naciones bajo esta condición; es decir el sexto país con dos equipos entre los 22 primeros no clasificaría al segundo equipo.

Paul McGrath (22 años) coge la responsabilidad en 20 km junto a experimentados como Diego García Carrera o Marc Tur. y la ausencia por motivos de salud de Raquel González deja un poco más coja la femenina, con Antía Chamosa o Paula Juárez, que ilusionan. - RAFA PAYÁ

08:05

#### **NATACIÓN**



Zhang Yufei.

#### La AMA admite que 23 chinos dieron positivo antes de Tokio

La natación china se sitúa bajo la sombra de la duda. La ARD (la radiotelevisión pública alemana), y el New York Times destapaban ayer un presunto caso de dopaje masivo que, horas más tade, la propia Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tuvo que reconocer, aunque con algunos interrogantes.

23 nadadores olímpcos chinos dieron positivo en trimetazidina, una sustancia que se emplea en afecciones cardíacas, nueve meses antes de los Juegos de Tokio 2020, durante una concentración en la localidad de Shijiazhuang. Entre ellos, algunos de la talla de Zhang Yufei, Wang Shun o Qin Haiyang, este último proclamado como el mejor nadador del mundo en 2023 por World Aquatics.

Ante la polémica suscitada por estas informaciones, a la AMA no le quedó aver más remedio que asumir que tuvo conocimiento del caso en junio de 2021 a través de la CHINADA (la agencia contra el dopaje de China), que atribuía estos positivos a una contaminación a través de la comida, ya que tanto en los extractores de aire acondicionado como en el desagüe de la cocina y en botes de especias se habrían detectado restos de la sustancia prohibida.

Aunque admite la AMA que les resultó imposible investigarlo sobre el terreno, por las estrictas medidas de seguridad impuestas en China durante la pandemia, concluyeron sus expertos que los nadadores no habrían incurrido en ninguna "falta o negligencia".

En Estados Unidos daban por sentado ayer que China perderá el oro del 4x200 libre femenino, lo que provocaría un efecto dominó en el podio: sería el octavo oro de Katie Ledecky en unos Juegos y el primer metal olímpico de Summer McIntosh, con 14 años. -I. MOLERO

Diario as domingo, 21 de abril de 2024

#### JUAN GUTIÉRREZ

Badosa lloró de impotencia por su enésima lesión, Garbiñe Muguruza anunció su retirada definitiva. Mientras Badosa no alcanza un nivel saludable para competir con regularidad, Muguruza no encuentra la motivación para regresar a las canchas. Es un 'quiero y no puedo' y un 'puedo y no quiero'. No hace tanto, Miguel Díaz, el presidente de la RFET, expresaba el deseo de que España retomara los éxitos en la Copa Federación, hoy renombrada Billie Jean King Cup, con estas dos tenistas en activo, como ocurrió en la época de Arantxa



# La breve grandeza de Muguruza

Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Pero no hubo opción de armar ese Dream Team en una pista. Paula ha entrado en un bucle inquietante que le impide expresar su potencial. Y Garbiñe lleva retirada desde hace quince meses, aunque no le haya dado oficialidad hasta ayer. La presencia de Muguruza ante los medios de comunicación ya mostraba a una jugadora sin la cabeza en el tenis. Y eso incluye su sonrisa, la expresión de que se ha quitado una carga.

a caraqueña disputó su último partido en enero de 2023, antes de anunciar un adiós provisional para buscar una reconexión. Pero en ese periodo ha encontrado más razones para quedarse fuera que para volver adentro.

Un aspecto que marca su personalidad. Muguruza abandona el tenis con un espléndido palmarés que ya lo quisiera la mayoría: dos victorias de **Grand Slam**, en **Roland Garros** 2016 y **Wimbledon** 2017; el número uno del mundo en 2017, y el título de maestra en las **WTA Finals** 2021. Ha ganado poco más: un total de diez títulos. Un dato que define su carrera. Grandes destellos dentro de enormes altibajos. Siempre nos dio la sensación de que pudo coleccionar muchos más trofeos. La misma que nos deja su jubilación con 30 años. Pero si hubiera sido diferente, no hubiera sido Garbiñe.

#### DE TODO UN POCO

#### Ciclismo. El Bala no para

Alejandro Valverde, que se retiró de la ruta en 2022, volvió a ganar La Indomable de gravel en Berja (Almería), con 43 años y por delante de Drechou y Ferreira.

#### Gimnasia. España, líder

El conjunto español de rítmica ganó el concurso general de la prueba de la Copa del Mundo de Bakú (Azerbaiyán) con 70,450, por delante de Italia y las anfitrionas.

#### Golf. Chevron, el major

La surcoreana Jin Hee Im y la tailandesa Atthaya Thitikul lideraban el Chevron (-8), primer major, con Nelly Korda a un golpe y Carlota Ciganda (-2) en el corte.



Laura Casabuena logró el billete para los Juegos de París en gimnasia artística al ser quinta en barra en la Copa del Mundo de Doha. La alicantina podrá competir en todos los aparatos.

#### Vela. Última clase

Bernat Cortés compite en Hyères (Francia) en busca de la última plaza que le queda a España para clasificar a todas las clases en los Juegos, el Formula Kite.

#### Voleibol. Final femenina

El Hidramar Gran Canaria ganó el primer choque de la final de la Liga Iberdrola ante el Avarca de Menorca por 3-1. Hoy se vuelven a enfrentar a las 16:00).

#### CICLISMO → LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

# Colofón primaveral

#### Pogacar y Van der Poel, cara a cara en el cuarto Monumento del año Evenepoel, el gran ausente

DANI MIRANDA / LA PREVIA

a primavera, en términos ciclistas, llega hoy a su fin con la disputa de la Lieja-Bastoña-Lieja, La Decana y cuarto Monumento de la temporada. No estará presente el ganador de las dos últimas ediciones, un Remco Evenepoel que fue uno de los numerosos afectados en la caída de la Itzulia el pasado 4 de abril, pero sí habrá un cara a cara estelar: Mathieu van der Poel vs Tadej Pogacar.

Ambos llevan un calendario reducido en este 2024, calculando cada detalle al mínimo. En el caso del esloveno, son nueve los días de competición que atesora, con victorias en la Strade Bianche y Volta a Catalunya (con cuatro etapas). Por otro lado, Van der Poel se puso un dorsal seis veces esta temporada, con tres victorias... incluyendo dos Monumentos: Tour de Flandes y París-Roubaix. A priori, la cita belga de hoy, que cierra el tríptico de las Ardenas, no es la que mejor se le adapta por su corpulencia. Son 254 km, de constante sube y baja, ascensiones cortas, rampas exigentes, casi 4.000 metros de desnivel acumulado. Un día muy exigente.

El neerlandés, que lucirá el maillot de campeón del mundo, solo participó una vez en la Lieja-Bastoña-Lieja. Fue en 2020, acabando en sexta posición. Pogacar sí sabe lo que es ganar en Lieja. Lo hizo en 2021, aunque su recuerdo más reciente, el del pasado año, es muy contrario: sufrió una caída que le obligó a pasar por el quirófano por problemas en la muñeca.

Este será su último día de competición antes de poner rumbo a Italia para el ambicioso doblete Giro-Tour que afrontará este año. "Esta carrera es más para escaladores, pero lo que está haciendo Van der



Tadej Pogacar, en un reconocimiento del recorrido.



Poel esta temporada es increíble. Además de Mathieu, hay un buen número de contendientes", dice el del UAE.

Para Van der Poel, el esloveno es el favorito: "Será difícil para mí y para todo el pelotón, pero tenemos que intentarlo. Lo daré todo una vez más en la última clásica de la primavera". Los últimos 36 km tendrán las grandes dificultades: La Redoute (donde Evenepoel cimentó sus victorias de 2022 y 2023), Forges y Roche-aux-Faucons. Además de los dos citados, corredores como Pidcock, Skjelmose, Hirschi, Buitrago, Carapaz... serán rivales a tener en cuenta. En cuanto a españoles, en un Monumento que Valverde conquistó cuatro veces, estarán Bilbao, Lazkano, Adrià, Ion Izagirre... con intención de sorprender. Un colofón primaveral con un duelo brillante.

#### **BALONMANO**

| ASOBAL Pros J G E P GE GC |                |      |    |    |   |    |      |     |
|---------------------------|----------------|------|----|----|---|----|------|-----|
| A                         | SOBAL          | Ptos | ٦  | G  | E | P  | GF   | GC  |
| 1                         | Barça          | 53   | 27 | 26 | 1 | 0  | 1024 | 699 |
| 2                         | Bidasoa        | 39   | 25 | 18 | 3 | 4  | 780  | 674 |
| 3                         | Granollers     | 36   | 26 | 15 | 6 | 5  | 837  | 771 |
| 4                         | Logroño        | 33   | 25 | 16 | 1 | 8  | 773  | 734 |
| 5                         | Ademar         | 29   | 26 | 12 | 5 | 9  | 825  | 775 |
| 6                         | Nava           | 26   | 25 | 11 | 4 | 10 | 752  | 791 |
| 7                         | Valladolid     | 25   | 25 | 12 | 1 | 12 | 728  | 747 |
| 8                         | Huesca         | 24   | 26 | 10 | 4 | 12 | 780  | 817 |
| 9                         | Anaitasuna     | 24   | 25 | 11 | 2 | 12 | 720  | 761 |
| 10                        | Puente Genil   | 23   | 26 | 10 | 3 | 13 | 719  | 750 |
| 11                        | Torrelavega    | 23   | 26 | 11 | 1 | 14 | 779  | 802 |
| 12                        | Benidorm       | 23   | 26 | 9  | 5 | 12 | 760  | 766 |
| 13                        | Cuenca         | 20   | 26 | 9  | 2 | 15 | 743  | 789 |
| 14                        | Cangas         | 20   | 26 | 6  | 8 | 12 | 775  | 814 |
| 15                        | Sinfin         | 8    | 26 | 2  | 4 | 20 | 700  | 865 |
| 16                        | Puerto Sagunto | 6    | 26 | 2  | 2 | 22 | 681  | 821 |

| ■ JORNADA 26°                   |       |
|---------------------------------|-------|
| Huesca-Cuenca                   | 33-26 |
| Granollers-Torrelavega          | 29-26 |
| Benidorm-Puente Genil           | 31-27 |
| Cangas-Puerto Sagunto           | 35-29 |
| Sinfin-Barça                    | 16-37 |
| Nava-Logroño (LaLiga) 12:30     | Ноу   |
| Ademar-Bidasoa (TDP) 17:00      | Ноу   |
| Anaitasuna-Valladolid(LL) 18:30 | Hoy   |

■ El Barça, ya campeón, sumó un triunfo más ante el descendido Sinfín. Hoy, tres duelos más para cerrar la jornada.

#### > FÚTBOL SALA

| Τ  | a RFEF         | Ptos | 1  | G  | E | P  | GF  | GC  |
|----|----------------|------|----|----|---|----|-----|-----|
| 1  | Barça          | 54   | 27 | 17 | 3 | 7  | 91  | 74  |
| 2  | ElPozo         | 51   | 26 | 15 | 6 | 5  | 100 | 66  |
| 3  | Movistar Inter | 50   | 27 | 15 | 5 | 7  | 103 | 68  |
| 4  | Jaén           | 48   | 27 | 15 | 3 | 9  | 87  | 65  |
| 5  | Paima Futsal   | 46   | 26 | 15 | 1 | 10 | 98  | 87  |
| 6  | Cartagena      | 45   | 27 | 12 | 9 | 6  | 81  | 73  |
| 7  | Manzanares     | 42   | 27 | 12 | 6 | 9  | 95  | 90  |
| 8  | Valdepeñas     | 39   | 27 | 10 | 9 | 8  | 89  | 81  |
| 9  | Santa Coloma   | 38   | 27 | 11 | 5 | 11 | 93  | 92  |
| 10 | Peñiscola      | 32   | 27 | 8  | 8 | 11 | 100 | 95  |
| 11 | Xota           | 31   | 27 | 8  | 7 | 12 | 71  | 83  |
| 12 | Córdoba        | 31   | 27 | 9  | 4 | 14 | 75  | 89  |
| 13 | Noia           | 27   | 27 | 8  | 3 | 16 | 87  | 100 |
| 14 | Ribera Navarra | 24   | 27 | 5  | 9 | 13 | 71  | 87  |
| 15 | Real Betis     | 24   | 27 | 7  | 3 | 17 | 70  | 117 |
| 16 | Alzira         | 20   | 27 | 5  | 5 | 17 | 56  | 100 |

#### 

■ El Movistar sigue con su gran racha liguera: 25 de los últimos 27 puntos. El Alzira perdió en casa un duelo directo para evitar el descenso.

**2**-

2024

de

#### euromillones

| , 19 |             |                                                          |
|------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 0    | 40          | Estrellas: 1                                             |
| 4    | 46          | 3                                                        |
| AC   | ERTANTES    | EUROS                                                    |
| EUF  | ROBOTE      | 133.000.000,00                                           |
|      | 1           | 938,778,27                                               |
|      | - 11        | 19.946,18                                                |
|      | 39          | 1,752,31                                                 |
|      | 918         | 137,13                                                   |
|      | 1.995       | 66,71                                                    |
|      | 2.069       | 45,20                                                    |
|      | 28,576      | 16,36                                                    |
|      | 44.084      | 11,83                                                    |
|      | 96,956      | 10,02                                                    |
| 1    | 60,692      | 7,32                                                     |
| - 6  | 04.285      | 6,13                                                     |
| 1.3  | 64.068      | 4,37                                                     |
| ֡    | O 4 ACI EUF | 4 46 ACERTANTES EUROBOTE  1 11 39 918 1.995 2.069 28.576 |

BNL92712 Código ganador 'El Millón'

#### el gordo

| Domingo  | , 14       |               |
|----------|------------|---------------|
| 1        | 3          | 30            |
| 37       | 48         | R: 7          |
| ACIERTOS | ACERTANTES | EUROS         |
| 5+1      | BOTE       | 12.600.000,00 |
| 5+0      | 0          | -             |
| 4+1      | 12         | 16.299,40     |
| 4+0      | 136        | 258,14        |
| 3+1      | 1.065      | 37,67         |
| 3+0      | 7.704      | 16,93         |
| 2+1      | 18.257     | 5,49          |
| 2+0      | 126.680    | 3,00          |

#### la primitiva

| Jueves, 1 | 18      | JOKE | R: 3338811 |
|-----------|---------|------|------------|
| 4         | 13      | 15   | C: 48      |
| 29        | 34      | 36   | R: 5       |
| 6+R       | BOTE    | 6.00 | 00,000.00  |
| 5+C       | 0       | - 4  | 6 550 58   |
| 5         | 197     |      | 1.732.85   |
| 3         | 188.286 |      | 8,00       |

| Sábado,  | JOKE       | R: 4487737 |               |
|----------|------------|------------|---------------|
| 10<br>40 | 12<br>43   | 28<br>44   | C: 20<br>R: 2 |
| ACIERTOS | ACERTANTES |            | EUROS         |
| 6+R      | BOTE       | 7.50       | 00,000,00     |
| - 6      | 0          | 111-110-1  |               |
| 5+C      | 0          |            |               |
| 5        | 98         |            | 5.799,37      |
| 4        | 7.650      |            | 69,92         |
| 3        | 152.045    |            | 8,00          |

#### la bonoloto

| Miércole<br>15<br>32 | es, 17<br>22<br>45 | 26 C: | 36   |
|----------------------|--------------------|-------|------|
| ACIERTOS             | ACERTANTES         |       | EURO |
| 6                    | 1                  | 386.9 | 29.2 |
| 5+C                  | 1                  | 140.7 | 01,5 |
| 5                    | 68                 | 1.0   | 34,5 |
| 4                    | 4.195              |       | 25,1 |
| 3                    | 80.997             |       | 4,0  |
|                      |                    |       |      |

| Jueves,       | 18               |      |        |      |
|---------------|------------------|------|--------|------|
| 1             | 2                | 13   | C:     | 8    |
| 22<br>ACERTOS | 26<br>ACERTANTES | 41   | R.     | JR0S |
| 6             | BOTE             | - 50 | 0.000  |      |
| 5+C           | 6                | - 4  | 21.561 | 1,02 |
| 5             | 75               |      | 862    | ,44  |
| - 4           | 4.169            |      | 23     | 3,27 |
| 3             | 79.474           |      | 4      | 1,00 |

| Viernes,       | 19               |      |       |       |
|----------------|------------------|------|-------|-------|
| 4              | 18               | 19   |       | 13    |
| 26<br>ACIERTOS | 30<br>ACERTANTES | 46   |       | EUROS |
| 6              | BOTE             | 1.00 | 00.00 | 0,00  |
| 5+C            | 4                |      | 38.86 | 5,3   |
| 5              | 75               |      | 1.03  | 36,4  |
| 4              | 4.676            |      | - 2   | 24,9  |
| 3              | 83.759           |      | - 17  | 4,00  |

| Sábado,  | 20          |          |               |
|----------|-------------|----------|---------------|
| 1<br>34  | 8<br>36     | 21<br>41 | C: 11<br>R: 8 |
| ACIERTOS | ACERTANTES. |          | EURO          |
| 6        | 1           | 1.20     | 4.524,0       |
| 5+C      | 2           | 7        | 6.590,6       |
| 5        | 79          |          | 969,5         |
| 4        | 3.886       |          | 29,5          |
| 3        | 77.667      |          | 4.0           |

#### once

| NÚMER   | O PREMIADO |          |  |
|---------|------------|----------|--|
| Jueves, | 18         | 30746007 |  |

#### fin de semana

| Sábado, 20       |       |
|------------------|-------|
| NÚMERO PRINCIPAL | SERIE |
| 97618            | 033   |

**05802** (019); **41157** (043); **61080** (051); **85319** (018)

NÚMEROS ADICIONALES

#### cuponazo

| Viernes, 19     |       |
|-----------------|-------|
| NÚMERO PREMIADO | SERIE |
| 38999           | 079   |

#### Muy fans del deporte en Tv

#### NOVISTAR LIGA CAM

08:00 Liga 23/24: Mallorca-Real Madrid.

REAL MADRID TV

09:45 Hoy Jugamos: R. Madrid-Barcelona, DIR. 10:00 Liga 23/24: RM Cadete

B-Torrejón, DIR. 11:45 Hoy Jugamos: R. Madrid-Barcelona. DIR. 16:00 2º Federación femenina:

R. Madrid B-Balears. DIR. 17:55 Hoy Jugamos: R. Madrid-Barcelona, DIR. 20:00 Hoy Jugamos:

la cuenta atrás. DIR. 21:00 Hoy Jugamos: minuto a minuto. DIR.

22:55 Hoy Jugamos:

00:15 Cine: Soldado Universal desafío final. Acción. 01:55 Champions: Manchester City-Real Madrid.

NOVISTAR DEPORTES:

08:00 Tomeo de Barcelona

12:15 Previa Liga Endesa.

14:45 Triatión de Portocolom.

15:55 Gallagher Premiership

Hariequins, DIR.

18:00 Triatión de Portocolom.

18:15 Previa Liga Endesa.

20:30 Overtime.

21:30 Indyca: Streets

Rugby: Sale Sharks-

Unicaja-Baskonia, DIR.

of Long Beach, DIR.

Valencia-Lenovo Tenerife.

00:00 Tomeo de Barcelona

Sabadell: final.

09:55 Maratón Rotterdam. DIR.

12:45 Liga Endesa de basket:

14:30 Europeo de bádminton:

15:30 Amstel Gold Race, DIR.

17:00 Preolimpico femenino

de balonmano:

17:50 Preolimpico femenino

de balonmano:

Argentina-Chequia.

19:40 Mundial de remo: finales.

19:55 Europeo de bádminton:

20:55 Copa de la Reina

00:30 Copa del Rey

España-Paises Bajos, DIR.

Carolina Marín-Gilmour.

de fútbol sala: final.

23:00 Estudio Estadio. DIR.

de hockey hielo.

waterpolo: final, DIR.

Barça-Spar Girona. DIR.

Carolina Marin-Gilmour.

Open Banc

02:30 Liga Endesa:

TELEDEPORTE

11:25 Copa del Rey de

15:00 Transworld Sport.

Open Banc Sabadell.

Zaragoza-R. Madrid, DIR.

Dial 63 movistar+

12:30 Liga Endesa:

el análisis. DIR

Dial 60 movestar+ 08:25 Bundesliga: Union

Berlin-Bayern Münich. 10:20 The Bundesliga Magazine. 10:50 Bundesliga: Colonia-Darmstadt. 12:50 Bundesliga:

Heidenheim-Leipzig. 14:50 The Bundesliga Magazine. 15:25 Bundesliga: Werder Bremen-Stuttgart, DIR.

17:25 Bundesliga: Borussia

Dortmund-Bayer

Leverkusen. DIR. 19:30 The Bundesliga Magazine. 20:40 Serie A:

Monza-Atalanta, DIR. 22:45 Bundesliga: Werder Bremen-Stuttgart.

00:40 Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. 02:35 Serie A: Monza-Atalanta.

la etapa más dura.

Dial 53 movistar+ 09:55 Jan Ullrich:

11:00 Generación NBA.

el camino.

14:00 DeportePlus+.

17:10 Jan Ullrich:

18:30 Liga Endesa:

20:30 Overtime.

12:00 Especial El Clásico:

13:00 Carreras de Caballos-

Turf: Hipódromo

de la Zarzuela.

15:05 NBA: Denver Nuggets-

Los Angeles Lakers.

la etapa más dura.

Unicaja-Baskonia, DIR.

Clippers-Dallas M. DIR.

Open Banc Sabadell.

18:15 Previa Liga Endesa.

21:30 NBA: Los Angeles

01:30 Tomeo de Barcelona

09:30 Mundial de superbikes:

Assen. 1\* carrera.

12:30 Ciclismo: Lieja-Bastoña-

16:55 Ciclismo: Liela-Bastoña

18:15 Mundial de mountain

femenino. DIR.

20:00 Mundial de snooker:

1º ronda, DIR.

23:00 Atletismo: Maratón

de Londres.

Lieja Bastoña Lieja.

01:30 Mundial de resistencia:

6h de Imola.

03:00 Mundial de snooker:

1ª ronda.

00:30 Ciclismo:

bike: Araxa. XCO

Lieja masculina. DIR.

Lieia femenina, DIR.

00:15 DeportePlus+ .

**EUROSPORT 1** 

10:30 Tour de Turquia:

etapa 1. Atalya-Atalya, DIR.

#### MOVISTAR LALIGA

Dial 54 movistar+ 11:46 Res. LaLiga HyperMotion.

12:04 LaLiga Genuine: Tenerife. 12:20 LaLiga Best. 12:48 LaLiga ZAP 13:06 LaLiga World.

13:34 LaLiga Fans. 14:02 LaLiga Talking Football. 14:30 Especial El Clásico: el camino.

15:25 Previa LaLiga EA Sports. 16:09 LaLiga EA Sports: Almeria-Villarreal, DIR.

18:15 Post LaLiga EA Sports. 18:55 Res. LaLiga EA Sports. 19:10 LaLiga Genuine: Tenerife. 19:30 Especial El Clásico:

el análisis. 20:00 Previa LaLiga EA Sports. 20:54 LaLiga EA Sports: R. Madrid-Barcelona, DIR.

23:00 DeportePlus+. 00:07 LaLiga World.

#### **GOL PLAY**

06:30 Teletienda. 09:00 Directo Gol: Los golazos de la jornada.

11:00 Resúmenes y Highlights LaLiga EA Sports. 12:00 Liga P. Atlético de Madrid-Betis Fern. DIR.

14:00 Directo Gol: Los golazos de la Jornada, DIR. 16:00 Gol Sports, DIR. 18:15 Directo Gol: Directos

al Clásico, DIR. 20:45 Directo Gol: Minuto a Minuto, DIR.

22:45 Directo Gol. DIR. 00:00 Directo Gol: Tiempo extra. DIR. 01:30 ONE Championship:

Rambong Sor Terapat vs Petchphupa Aekpujean. 02:00 ONE Championship: Wor. Jakrawut vs Petparuehat.

### EUROSPORT 2

08:30 Mundial de resistencia: 24H de Le Mans. DIR. 12:30 Mundial de resistencia: 6h de Imola. DIR.

14:00 Mundial de resistencia: 24H de Le Mans. DIR. 15:30 Mundial de resistencia: 6h de Imola. DIR.

19:30 Ciclismo: Lieja-Bastoria-Lieja masculina. 20:35 Ligue 1: Paris Saint

Germain-Lyon, DIR. 22:45 Ciclismo: Lieia-Bastoria-

00:00 Mundial de superbikes: Holanda. Superpole. 00:30 Mundial de superbikes:

Holanda, 2ª carrera, 02:00 Mundial de snooker: 1º ronda.

03:00 Tour de Turquía: etapa 1. Atalya-Atalya.

#### DAZN F1

Dial 69 movistar+ 07:00 GP de China: Previo. DIR.

**08:55** GP de China: Carrera, DIR. 11:15 GP de China: El Post. DIR

12:00 Gearbox. 12:45 True Driver: Checo, el último superviviente.

13:15 Código F1: Australia. 13:40 True Driver: En primera persona. 14:00 GP de China: Carrera.

16:00 GP de Bahréin: Carrera. 18:00 GP de China: Carrera. 20:00 GP de Arabia Saudí: carrera. 22:00 GP de China: carrera.

00:00 GP de Australia: carrera. 01:55 True Driver: El hombre de muchas misiones.

02:25 GP de Gran Bretaña: car.

#### DA. DAZN ANTENA 3

07:00 GP de China: Carrera. DIR. 10:30 Tour de Turquía: DIR. 10:45 JuniorGP: Misano, DIR. 12:00 Liga F: Atlético-Betis, DIR 12:30 Lieja-Bastoña-Lieja. DIR.

12:31 6 horas de Imola. DIR. 13:30 Liga EA Sports: Getafe Real Sociedad, DIR. 14:00 24 horas Le Mans. DIR.

14:02 LaLiga Hypermotion: Espanyol-Andorra, DIR. 15:15 Premier: Manchester

City-West Ham, DIR. 16:01 Premier: Aston Villa-AFC Bournemouth, DIR, 18:00 LaLiga: Alavés-

Atlético de Madrid, DIR. 18:30 LaLiga Hypermotion: Mirándés-Burgos, DIR.

21:00 Ligue 1: PSG-Lyon, DIR. 23:00 LaLiga EA Sports: análisis de la jornada. DIR.

#### MOVISTAR GOLF GOIL Dial 67 movistar+

09:00 Ladies PGA: The Chevron Championship (World Feed) Jornada 3. 11:00 PGA Tour: RBC Heritage

(World Feed) J. 3. Parte 2. 13:00 Ladies European Tour: Joburg Ladies Open. Jomada 4. DIR.

16:00 PGA Tour The Cut. 16:30 PGA Tour: Corales Puntacana Championship

(World Feed) Jomada 3. 18:30 Sueños de Golf. 19:00 PGA Tour: RBC Heritage (World Feed V. O.)

Jornada 4. Parte 1. DIR. 21:00 PGA Tour (T): RBC Heritage (World Feed) Jornada 4. Parte 2. DIR.

02:00 PGA Tour: Corales Puntacana Championship (World Feed) Jomada 4.

#### LA 1

06:00 Noticias 24h. 09:00 21-A Euskadi Decide:

09:10 Noticias 24h. 14:00 21-A Euskadi Decide:

14:15 D Corazón. 15:00 Telediario. 16:00 Cine: Caprichos

Alabama. Comedia. 19:50 21-A Euskadi Decide:

20:25 Agui la Tierra. 20:50 21-A Euskadi Decide: especial elecciones. 23:30 Cine: Cinderella Man,

el hombre que no

se deió tumbar. Drama. 01:15 Cine: De narices con la vida. Comedia.

07:15 Pelopicopata. 08:40 La Voz Kids.

10:00 Centimetros Cúbicos. 10:30 La Voz Kids. 12:45 Cocina Abierta con Karlos Arguiñano.

13:50 La ruleta de la suerte. 15:00 Noticias Antena 3. 15:45 Deportes Antena 3.

15:55 La previsión del tiempo. 16:00 Multicine: Salvar a mi hija. Thriller. 17:45 Multicine: Me robaste

mi vida. Thriller. 19:20 Multicine: Peligrosa obsesión. Thriller.

21:00 Noticias Antena 3. 21:45 Deportes Antena 3.

21:55 La previsión del tiempo. 22:10 Secretos de familia. 00:30 Noticias especial elecciones vascas.

PRISAMEDIA

TELECINCO 06:55 Enphorma.

07:40 Mejor Ilama a Kiko. 08:15 Got Talent España. Momentazos.

07:10 :Toma salami!

09:10 Factor X. 11:55 Got Talent España. Momentazos.

13:15 Socialità. 15:00 Informativos Telecinco. 15:35 Eldesmarque Telecinco.

15:45 El Tiempo Telecinco. 16:00 [Fiestal] 20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 Eldesmarque Telecinco. 21:45 El Tiempo Telecinco. 22:00 Supervivientes.

Conexión Honduras. 01:55 Casino Gran Madrid Online Show. 02:20 |Toma salami!

LA 2

10:30 El día del Señor.

11:30 Pueblo de Dios.

12:45 Página 2.

14:45 Atlántico.

15:35 Saber y ganar.

17:10 La 2 Express.

17:20 Serengeti.

13:20 Flash moda

11:55 El camino interior.

14:15 Zoom Tendencias.

16:20 Grande y hermoso.

18:15 De tapas por España.

especial elecciones.

especial elecciones.

del destino. Drama. 18:05 Cine: Sweet Home

> 19:00 Seguridad Vital 5.0. especial elecciones. 19:30 El cazador de cerebros. 20:05 Geopolis. 20:35 Los pilares del tiempo. 21:30 Imprescindibles.

> > 22:30 Cine: Nacida para ganar. Comedia. 02:35 Los secretos

00:00 Cine: Premios Platino. sexuales de Hitler.

#### CUATRO

07:35 ¡Toma salami! 08:05 Volando voy.

09:30 lumiuky. 09:45 Volando voy.

11:05 Viajeros Cuatro. 12:00 Planes Gourmet. 12:05 Viajeros Cuatro. 13:55 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:25 El Tiempo Cuatro. 15:40 Home cinema: Colombiana. Acción.

17:35 Home cinema: Sesenta segundos. Acción.

20:00 Noticias cuatro. 20:55 ElDesmarque Cuatro.

21:15 El Tiempo Cuatro. 21:25 First Dates. 21:45 Cuarto Milenio.

02:40 The Game Show. 03:20 En el punto de mira: Ladrones de identidad.

#### LASEXTA

06:00 Bestial. 07:10 Zapeando, Presenta

10:10 Equipo de investigación: El secreto de Lucía / El rey del cachopo / El crimen

Dani Mateo.

de la guardia urbana. 14:00 Noticias La Sexta.

14:30 Deportes La Sexta. 15:00 La Sexta Meteo. 15:30 La Roca, Presenta Nuria Roca.

19:20 ARV objetivo Euskadi: las encuestas. 21:20 ARV objetivo Euskadi:

los resultados. 22:40 ARV objetivo Euskadi: el análisis.

23:15 Anatomía de... 01:30 Crimenes imperfectos. 02:25 Pokerstars Casino.

PRESIDENTE DE HONOR Alfredo Relaño

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO Carlos Núñez Murias

DIRECTOR

Vicente Jiménez Navas

DIRECTORES ADJUNTOS: Luis Nieto y Tomás de Cos SUBDIFIECTORES: Juan Gutiérrez, Héctor Martínez, Lourdes Rebollo, Tomás Roncero, Santi Giménez, Javier Sillés, Manuel Barrios y Roberto Hemández (MERISTATION). ADJUNTO AL DIRECTOR: REDACTORES JEFES: Juan Carlos Tirado, Juan Jiménez, Alberto Pimentel, Mariano Tovar, Miguel Angel Vasco, Maria Jesús Luengo, Artz Gabilondo, Jorge García, Francisco Javier Diaz, Jesús Minguez, Marco Ruiz, Mónica Arias, Juanma Rubio, Carlos García Izquiendo, Javier López, Julián Plaza y Mariela Béjar. VERTICALES: Carmen Colino DIRECTOR GENERAL

Juan Cantón REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CIRCULACIÓN Y SUSCRIPCIONES:

C/Valentín Beato, 44 - 1º Planta. Madrid 28037. Telf.: 91/375 25 00. I diarioas@diarioas.es DELEGACIONES: Cataluña: Caspe, 6. 08010 Barcelona. Telf.: (93) 401 05 80.

Andalucia: Rafael Gorzález Abreu, 6. 41001 Sevilla. Telf.: (95) 4988322. Valencia: Don Juan de Austria, 3. 46002 Valencia. Tetf.: (96) 398 11 81. País Vasco: Ercilia, 24 - 6". 48011 Bilbao. Teif.: (94) 487 21 60. kragón: Paseo Constitución, 21. 50001 Zaragoza. Teléfono: (97) 621 95 69. Castilla y León: Estación, 3. 47007 Valladolid. Telt: (983) 21 74 96. ATENCIÓN AL CLIENTE: 914 400 510 De lunes a viernes, de 9 a 17h.

PUBLICIDAD: PRISA MEDIA.

**EDITADO POR DIARIO AS S.L** 

#### EL TIEMPO



Soleado





Nubes y claros



Cubierto



Lluvia



















# Martes 23

#### Madrid: Valentín Beato, 48, 28037. Telf.: 91 536 55 00. Fax: 91 536 55 55. Barcelona: Caspe, 6-4\*. 08010. Telf.: 93 487 66 22, Fax: 93 272 02 16. Comunidad Valenciana: Telf.: 96 398 11 68. Andalucía: Telf.: 95 448 03 00.

País Vasco: Telf.: 944 87 21 00. Galicia: Telf.: 981 59 46 00.



Deposito legal: M.21.121-1967 1996, Madrid. © Diario AS Madrid 2010. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Diario AS, S.L.

# LA FOTO FINISH 24h MOTOS 24h MOTOS DECEMBER / DVITED

#### El motociclismo mantiene la salida 'Le Mans-Style'

com/lyncontelegram

■ El Campeonato del Mundo de Resistencia arrancó su temporada 2024 con las 24 heures motos. El trazado de Le Mans Bugatti dio la bienvenida a 24 horas de carrera que comenzaron en el día de ayer, con la tradicional salida en parado conocida como 'Le Mans-Style', donde los pilotos corren hacia sus monturas para iniciar la prueba.

# Xavi, al borde de la catarata en el Clásic



JUAN JIMÉNEZ X@juanjimenista

► Regalo. "He estado en tres Clásicos en el VAR y no he dirigido ninguno en el campo. ¡Que el Comité tome nota!", soltó de buen humor César Soto Grado en las entrañas del Al Awwal Park de Riad el 13 de enero en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa. La frase pasó desapercibida entre preguntas sobre el caso Negreira y los vídeos de Real Madrid TV, de los que tampoco se ha librado ahora el árbitro del Comité riojano. Camino de los 44 años, Soto Grado dirigirá hoy un Clásico que mira hacia muchos sitios, pero especialmente a Xavi. El entrenador del Barça regresa a los banquillos de la Liga después de cumplir dos partidos de sanción

y,cem/gyncomelegian

por su expulsión en el Metropolitano. Lo hace justo después col de haberle pegado una patada a una lona de la UEFA y ver la roja también en el Barca-PSG, lo mismo que su entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente. Su segundo entrenador y hermano, Óscar, también fue amonestado. Los miembros del cuerpo técnico del Barça se han ganado una fama de Bad Boys estas dos últimas temporadas que no le hace bien a la imagen de un club que siempre hace por transmitir buenos valores. No es lo que caracterizó a Xavi durante su carrera como jugador. Seguramente, lo del martes no tenía que ver ni siquiera con la actuación del flojo colegiado Istvan \*

Kovacks, porque el puntapié a la almohadilla llegó después de una falta intrascendente a De Jong. Estaba más relacionada con la frustración de un buen plan que se había ido al infierno.

A cámara lenta. La eliminación a manos del PSG acabó con el sueño de Xavi, que era marcharse por la puerta grande: en una final de Champions como en su etapa de jugador. Su último partido coincidió con el quinto título azulgrana en Berlín. Pero a Xavi, como al Barça, sólo le queda ya la Liga, que tiene casi imposible aunque consiga ganar hoy en el Bernabéu, donde le espera un Madrid eufórico después de un ejercicio de resistencia en

nocido por su gente como una gesta pese a que, por momentos, no le quedasen piernas para achicar agua. El Madrid espera transformar todo ese sufrimiento del Etihad en una noche divertida de fútbol ofensivo que le permita cerrar el campeonato y centrarse en otra eliminatoria de gigantes contra el Bayern. Pase lo que pase, cuentan que será una semana de decisiones en Barcelona, donde Laporta podría ponerle fin a la era Xavi, que llega al Bernabéu con el vestuario revuelto. Al borde de la catarata y con pinta de precipitarse sin remedio. El fútbol, sin embargo, siempre abre una puerta a lo insospechado.

Mánchester que ha sido reco-

LALIGA

**EL PODCAST** 

Un podcast para concienciar y erradicar el odio, tanto dentro como fuera de los estadios, con charlas entre referentes del mundo del fútbol y otros sectores que nos cuentan sus historias en primera persona.

ELPAÍS | Un proyecto de LALIGA



Ya disponible en:











